



Biblioteka Ojcow Kamedułów w Bieniszewie

SP

Al cui ca, ò piacei

Molto v nell of ne' M

Con

Riftam

In Ve

## PRATTICA SPIRIT VALE DVNASERVA DI DIO.

Al cui essempio può qual si voglia Mona ca, ò persona spirituale essercitarsi, per piacere à Christo sposo dell'anima sua.

Molto vtile, & necessaria per rinouar lo spirito nell'osseruanza delle regole & viuere spirituale ne Monosterij, & fuor d'ess.

Con vna giunta d'alcune cose, & con vna Lettera sopra la proprietà, & viuere in Commune.

Ristampata & ricorretta, & di belle sigure ornata. Con una Tauola de i Capi. & delle cose notab.



In Venetia, Presso Giacomo Cornetti. 1592].

Green Carna

Bien. E. 11,28

N

PER

A L L

Le Reli

Salute perf

\$5.55G

le pers

## NICOLO

PER LA GRATIA DI Dio,& della Santa Sede Apostolica,Vescouo di Cremona.

A L L E D I V O T E I N
Christo figliuole nostre dilettissime,

Le Religiose, & altre persone spirituali della Città & Diocesi nostra di Gremona.

Salute nel Signore, & desiderio di persettione, di bene in meglio.





R. A le altre sure nostre
Pastorali che di continuo ricercano da noi di
ligentissimo vsficio, quel
la che concerne la salute delle anime di quel-

le persone, le quali per se stesse non possono quanto sarebbe dibissono, cono-

scere senza l'altrui ammaestramento, la uia del Cielo, che confiste nell osferuanta de i precetti di Dio, & de i Supe riori dateci dalla Mastà sua, resiede dital maniera nella nostra mente, do ci è si uiuamente scolpita nel cuore, che non lasciamo (per quanto patiscono le de boli forze nostre) quelle sorti di rimedi, che giudichiamo opportuni, per conseguir questo effetto, temendo sempre quella graue riprensione del Signore, fatta consi tremende parole. Paruuli petierunt panem, & non erat qui frangeret eis. I pargoletti, cioè i semplici hanno dimandato il pane della parola mia, per pascer l'anime sue affamate della salute propria, & non u'era, chiloro lo spezzasse, cioènon s'è ritronato Pastore, che gli esponesse la uolontà mia nelle Scri ture Sante. Onde ciò con quel piu caldo affetto che si degna d'accendere in noi lo Spirito fanto, attendiamo in questa cpera, che le pecorelle del Signore raccomandate alla fede nostra, o da noi immediatamente in quello che possiamo, rispetto alle molte occupationi, nelle quali ci trouiamo immersi, ouero col me Zo di altri serui di Dio pieni di santo Zelo della salute dell'anime, sieno instrutte, & ammaestrate in quelle cose, che sono necessarie per condurle alla gloria d l Paradifo. Ma poscia che 2403

noi o Reli Spole di Ci cate al fer dal mone uita Mo. mente pri (pirituale le chiefe. noftri Su

niene alc Percio mente oc in qual 1 conlale le, or ci non reft te digi che cibo moi ners reche ( nin affli me,in q fuo dile colmer riffe di ta pron non lang le, col So, 29 mesi pa ma pe prefen

noi o Religio fe figlinole nostre. Vergini, e (pose di Christo, essendoni del tutto dedicate al servitio di Dio, & sequestrate dal mondo con perpetua claufula nella uita Monastica, non potete cosi ageuolmente procacciarui quella parte di cibo spirituale dispensato commun mente nel le chiese, ma tanto n' ha uete, quanto da uostri Superiori, o per se oper altri ui niene alcuna nolta somministrato.

nto, la

1 offer

i Supo

refiede

ite, o

e, che

20 le de

medij,

n leguir

quella

fatta

petie-

range-

Cemplics

parola

ate del-

bilorolo

Pastores

lleScri

in cal-

reinnoi

uesta c=

racco-

da nos

be pos-

cupatio-

r[i,011e-

io pieni

me, se.

in quel-

ondurle

fria che

1108

Perciò in questa cura è stato lungamente occupato l animo nostro pensando in qual modo si potesse provedere, che con la lettione di qualche libro spiritua. le, & conforme alla noffra professione, non restasse lo spirito uostro si lungamen te digiuno, ma ogni giorno hauesse qualche cibo da ricrearfi . Et ecco , mentre noi uersiamo in questo pensiero, il Signore che (come dice la Scrittura Santa) Ioan. 10 nin affligge l'anima del giusto con la fame,in quel modo che egli prouidde già al suo diletto Daniele nel lago de Leoni Dan. 16 col meZo di Abacuch, perchenon si morisse di fame, ha noluto per sua gran pie tà prouedere parimente a noi, accioche non languiste per disagio di cibo spiritua le, col mezzo di un suo seruo religioso, & dinoto Padre, dal quale questi mesi passati, facendo noi il uiaggio a Ro ma per l'anno Santo, ci fu donatala presente Operetta scritta a mano, de compo-

3

composta (per quanto egli ci disse) da u. na dinota Religiosa ben prattica di quel lo, che ella ragiona, come l'istessa Opera ne rende chiaro testimonio, bench'ella per bumiltà, e per fuggir la iattantia non habbi noluto far manifesto il suo nome, anzi di chi d'hauer fatta questa fattica, per ubidire al suo Padre Confessore, ilquale nolle che ella mettesse in scritto i suoi esferciti spirituali, co i quali se n'an daua caminando per acquistarsi il pallio della superna uocatione. Et hauendo noi della letione di questa operetta molto ben scorto di quanto utile spirituale ella possi essere non solamente a uoi altre Vergini consecrate al nostro Signore Dio, ma a qual si noglia altra persona Religiosa, laquale non contenta del solo no me di Religioso, si uoglia dilettare della perfettione Christiana leggendola. subito fussimo accesi di uiuo desiderio di darlo alla stampa, & poi farne un spetial dono a noi nostre dilet. tissime in Christo figliwole. Et con occasione di uoi a qualunque altro se ne uorrà ualere. La onde hauendolafatta stampare, ue la dedichiame, & doniamo insieme con la beneditione mostra.

Il ricompenso, che ne aspettiamo da noi, sarà l'intendere, che con figliale amore la riceniate, & ni dilettiate nolnell'essert lopera con pimento di dandoni di cioche il si darci que misericori tarcon ho nostro, ma raccoman

Dalnoss M D I nell'essercitarui, con forme a quello che lopera contiene, a gloria di Dio & compimento della nostra perfettione, ricordandoui di noi nelle uostre orationi accioche il Signore, ilquale si è dignato di darci questo carico, si digni anco per sua misericordia farci gratia di poterlo pontarcon honor suo. Es con frutto non pur nostro, ma etiandio di questo gregge a noi raccomandato.

3 %

quel

pera

a per

12073

omen

atti-

Tores

ittoi

n'an pallio

endo

nolto le elaltre Reli-0 110 AYE lolas fide . arne lileto com rose 11dom100 10716 oo da liale TIALE igl.

Dal nostro Vesconato li 24 d Ottobre. MDLXXV.



1 4

## PROLOGO E T

ORATIONE

Dell'Auttore.

(643)



ON FESSO Signore, con intrinseco dolore del mio cuore, l'infinita' mia ingratitudine, & negligenza, laquale, ho vsata

semple nel vostro seculitio, poco curadomi d'andare innazi nella uia del le uirtù, & persetra charità:per poter più piacer a gli occhi della uostra dituina Maestà, estendoui tato obligata per gl'infiniti beneficij, che m'hauete fatto. Ma molto più m'ho da dolere, uedendomi ester religiosa & obligata a douer sempre caminare nella persettione, & separarmi al possibile, non solamente da opere, & partolea

role, ma terreno. ramente terra. P. crime le mo, St trijs tuis date ad i trare nel ta dellac debbo ft fetti, fcie ni,& tan fetti ,& no gia riceuut ma non minimo uedo ch legato r fango di che in ca entrare ritrouo bilonia, tii, che ricolof; defficili ; come ho

li ancora

mto Cor

ion sfor

Prologo.

E

igno-

o do-

reil'-

rati-

gen-

viata

ia del

noter

-1 di-

ligata

hane-

dole-

obli-

nella:

Hibi-

& p2-

oles

role, ma anco da un minimo pensiero terreno, per esser libera ad amarui ue ramente, & uiuere uita Angelica in terra. Per questo non posso senza lacrime leggere quelle parole del Salmo, Stantes erant pedes nistri in a- Pfal. 15 trijs tuis Hierusalem, per lequali mi date ad intendere, che nolendo 10 en trare nella celeste Giernsalem (la por ta dellaquale è far una uita perfetta) debbo star preparata co'piedi de gli af fetti, sciolti, & spediti da'lacci terreni, & tanto mondi, come sono gli affetti, & desiderii di quelli, che ui so no gia entrati, perche mai non farà riceunto la dentro l'anima mia, se pri ma non fe: à del tutto monda da ogni minimo diffetto. Hoime Signore, che nedo chiaramente, il cuor mio effer legato nella terra, & imbrattato dal fango di quella : per il che conosco, che in cambio di star preparata, per entrare nella celette Gierusalem, mi ritrouo esser arriuata alle porte di Ba bilonia, che è l'inferno, per molti uitii, che ritrouo in me, ranto piu pe ricolofi quanto piu fono spirituali,& difficili a conoscersi da tutti. Masi come ho confessaro la mia miteria, co li ancora ipinta, & comandata dal mio Confessore, & Padre spirituale, ion sforzaca a riferire tutte le nollre mile-

Proligo:

misericordie, lequait non risguardan do alla mia ingratitudine, & infinita negligenza, pietofamente mi hauete fatto, dandomi uero, & efficace defiderio d'emendarmi, con un'afferto & sentimento di orazione, & utue lagri me per poter ottener da uoi tate gra Per qua tie. A queste mie dimande, uoi (Siteme si è gnor mio ) non sete stato tardo a riautata. spondere, perche p uia delle frequen ti inspirationi, lettioni di santi libii. prediche, & effortationi di padri spirituali, con essercitij continui, & con perseruare in quelli sino a qsto giorno, m'hauere aperto gl'occhi talmen te, che conoscono la mala uia che io teneua, se ben mi pensaua far uita spi rituale. Conosco (Signor mio) chiara mente per quelto l'amore, che portate alla uostra creatura, & quanto à dar le infinite gratie, essa si dispones-Si duole se a riceuerle. Ma con tutto questo non è cessato però il mio primo dolo re anzi con quelto lume si è satto ma giore, tanto perche non corrispondo a quanto intendo douer fare, quanto anchora per il mio prosimo di quelli parlando a'quali noi hauete tocco di cuore, & li chiamate alla perfettione & a seruitui co uero, & pfetto amore la uita de i quali(de tepidi parlando)

quanto dispiaccia alla uostra dinina

Mae-

dell im perfettio 238 del prossimo.

Maestà, fe non q uoitra di re, che fa uiuere J. giori, ch. lpi:itual ti,manca è da dole per dir m icere rep l'elsépio de i Padr leufe pr no le an che cuto ù uengo dimottra ro no eff gouiadir Romiche qualecon ben che i corrilpo

noemen

allamilte

fempre'al

dialor

mo, poil

fanto del

quella p

Equainc

rdan

mila

uete

deil-

to &

lagri

gra

S1-

ari-

quen

10119

ifpi-

con

2101-

lmen

ha 10

ta spi

orta.

nto a

onel-

questo

dolo

to ma

pondo

Hanto

quelli

ico di

ttione

amore

ando)

dinma

Maestà, niuno è che lo possi sentire, se non quando li uedrà scacciati dalla uostra diuina presenza. Ahime Signo re, che facendo costoro professione di uiuere lontani dal mondo, sono peggiori, che mondani, & fotto nome di spirituali, sono ripieni d'infiniti difet ti,mancamenti, & uitij. Et molto più è da dolerfi, che non lo conoscono, e per dir meglio, non louogliono cono scere repugnando alle inspirationi, al l'essépio de 1 Santi, & all'amonitioni de i Padri spirituali, ritrouando mile Zelo del scule p no emedarti. Deh Sig.non fo prossimo. no le anime di colloro nostre spose?p che tutti i loro pensieri sono terreni, ò uengono per cofa terrena, perilche dimottrano ueramente il loro theforo no essere in cielo, ma in terra. Pre goui aduque Signor mio pertutti costoro, che diare loro quella gratia, la quale conosco in buona parte in me, ben che io mai non habbia a quella corrisposto, acciò neramente si possa no emendare, & feruire degnamente alla nottra dinina Maettà, caminando sempre alla persettione. Et discacciado daloro ogni diferto, etiam minimo, postano esfere stanza, & tempio santo del un'tro spirito, & doppo di quella peregrinatione habbitare ebernamente nella uoltra gloria. Amé. Quetto

Prologo.

Motino requesto Libro.

Questo mio dolore di aiutare que discriue ste persone, lequali ungliono, ò sono obligate di caminare alla perfettione, conferendolo io col mio Padre spirituale, mi ha dimandato, quello, che ho fatto, doppò che il Signore uolle ritirarmi alla strada larga delle perfettioni. Et hauendo esso udito alcune cose, che la diuina misericordia mi ha concesso essercita re, & le quali per le lettioni di santi libri, & instruccioni di molti secui del Signore, & per longa esperienza ho usato, mi ha strettamente ordinato, & per obedienza commandato. che li riferisca tutti gli esfercitii spirituali, che mi hanno aiutato a caminare innanzi alla perfettione (dallaquale confesso ueramente essere afsai lontano) & non hauendo potuto contradire alla nolontà sua, mi son contentata a darli con ogni semplicità, al miglior modo, che hò saputo, le cose seguenti, le quali offerisco per lode, & gloria del Signore, acciò ogni uno possa cauarne quanto lo Spirito Santo lo inspirerà, per emendatione & aiuto della anima.

Tutto quello che fi ha da dire in-Dinisiose dell'e torno a questo, si può ridurre a due capi principali . Il primo ha da trato bara.

tare gli nere in fo il pro regole do ha glieffe

lino H Prologo

tare gli ordini, che si potrebbono tenere in generale col Superiore uersoil prossimo, con me stessi, & con le
regole della mia religione. Il secondo ha da contenere in particolare
gli esfercitii spirituali, che la mattina
sino alla sera in tutte l'hore, &
negotii del giorno si posso
no seruare, per poter
stare con la men
te più unita
Con Dio nostro Si-

gnore

qu€

10-

rfet-

Pa-

dato,

che

trada

endo

iuina

ercita

fanti ferui

ienza

rdinaidato, ii spicamidallare-alotilto mi son mplici. Sapuali of-Signoauarne pirera lla anidire ine a due da trate 92

## LIBRO

PRIMO.



QVELLO, CHE DOVErei fare verso 1ddio. Capo Primo.

Fine del le sue ope rationi.



L primo superiore di tutti è Iddio benedetto, uerso il quale, come ad ultimo sine, io ho indrizzata sempre l'anima mia, &

però mi son sforzata tenerlo innanzi gli occhi della mia mente, imaginandonandomi lare femp ilche (p. nfo mis' urei gran mi da qu trougto fuggite ( the m'h: ò che mi the ima prefenza re le cor re fouer & l'ope ho acqu zar la m diuina A & alle ra mi he al loro S di quest fori Sig menti, tuttigli

Prim
fludio p
ardente
quale al
mente a

& intele

nandomi caminare, pensare, & parlare sempre innanzi al suo conspetto il che (per gratia sua ) col continuo uso mi s'è satto tanto facile, che haurei grandissima dissicultà a dinertir Me To ef mi da questo. Non ho fin'adesso ri- ficace & trouato cosa, che mi habbia fatto la perfet fuggire ogni minimo difetto, ne tione. che m'habbia data più consolatione, ò che mi habbia più acceso il cuore, che imaginarmi stare nella diuina presenza. Questo mi ha fatto fuggire le conuerfationi inutili, il parlare souerchio, il perdere del tempo, & l'operare uanamente. Per questo Vtilità, ho acquistato una facilità per innal-che nazar la mente a parlare, hor con la sua scono dal diuina Maestà, hor con l'anima mia la prese & alle nolte co'Santi, iquali anco- Za di ra mi ho pensato star tutti intorno Dio. al loro Signore, & Creatore. Oltre Sette af di questo mi son sforzata hauere uer fetti ner so il Signore sette assetti ouer senti- so Dio in menti, tanto nell'oratione, come in ogni lue tutti gli altri luoghi, quali ho letto, 80. & inteso molte ualte.

Primo, mi son sforzata con ogni fludio possibile di hauere un uero,& ardente amore al mio Signore; il quale all'hora penserò hauerlo uera mente acquillato quando dimostrerò questi leguenti.

CE-

e ,

11C ,

(m=

; 8% 111-

ggi-

Primo,

Il ueroa mor di no/ce fegni Diritta

Primo se hauciò un'amore di cuo re, per m. moria, intentione, & de side Dio si co rio dritto nerso la sua dinina Maesta, si come un bembino ha uerso la sua questisci madre, scuza la quale non si puo con solare, perche se l'hauesse altrimente non mi parerebbe effere amore di cuo

27.0° Amor di fatti.

intentio

Secondo, se il mio amore serà di fatti dimostrando con opere quello, che il mio cuore desidera, non conrentandomi solamente di buoni desiderii, ne del dire farò dimane, ò l'altro giorno, perche non faria amor di fatti.

emione.

Terzo se questo amore serà di unio ne, cioè se mi separero da ogni amo re di creatura, & principalmente di me flessa, per non haner impedimen to alcuno, acciò possamire lo spiri tumio con quello del Signore & efsendo bisogno amare queste creature vorrei, che procedesse da Dio perche cosi sarebbe veramente amore di perfetta unione.

Amor fo lecito .

Quaito, se amerò con sollecitudine, ogni giorno sforzandomi di amare molto piu, che non ho fatto per il paliato, & di compire senza indugio alcuno quanto intendo effe-re necessario per il dinino seruisio, fuggendo la ociofità nemica, del uero am

Quin bero,pa za cercai prio gul gloria de

te quant portand latione, diuina p penland rà mand poi che gnalato fuoi spe

Secon grandifl difigliu rò hauer rổ in me

Prime nellacor grandez cospetto spiriti ce rei sentis dilui.

Secon cola, chi re , etian fendere nero amore,

cuo

fide

ellà,

a fua

 $n \in n$ 

cnte

CHO

à di

con-

lefi-

l'al-

111110

e di

non

ture

per-

udi-

ma-

per

du-He--

ul-

0

Quinto, se questo amore sarà libero, puro, & non interessato, senza cercare il mio commodo, ò pro prio gusto, ma solamente l'honore, & gloria della fua diuina Maesta in tut-

te quante le cose.

Sesto, se amerò con fortezza, soportando con allegrezza ogni tribu- forte, latione, aduersità, & croce, che dalla diuina prouidenza mi uerranno, & pensando, che il Signore me l'haue. rà mandato, mi consolarò nel patire, poi che son ben certa essere dono segnalato, che il Signore concede a i fuoi speciali amici.

Secondo, mi son ssorzata hauere grandissimo timor non di serua, ma di figlinola, il quale all'hora conoscerò hauerlo acquistato, quando senti

rò in me tre cose.

Primo, una profonda riuerenza nella confideratione della Maestà, & grandezza infinita del Signore, nel cospetto del quale tremano tutti gli spiriti celesti, ilche tante nolte norrei sentire, quante uolte mi ricordo dilui.

Secondo, se temero di non far cosa, che intenda essergli a dispiacere, etiam minimo. Et pensando offendere con peccati mortali, & uenia

Amor puro, o non inte ressate.

Amor

Secondo affettedi timore ver/o Id dio .

Timore riveren tiale.

li,

230.

li, tremerò riconoscendo chiaramente il mio niente, & quanto son debole Timere & fiacca, & il bisogno, che tengo di unio- del suo aiuto. Terzo, se temerò di non esser separata dalla sua gratia, sacendo di certo, che infiniti l'hanno perduta per non caminate drittaméte nella sua diuina presenza. Questo fanto timore conoscendo quanto mi fia stato necessario, l'ho dimandato in tutte le mie orationi, & sempre lo dimanderò, mentre che sarò uiua.

Terzoaf Terzo, della medesima maniera mi jetto di son sforzata hauere uero zelo dell'-Zulo del honore del mio fignore, fi come uno i bonore che ha alcuna cosa molto cara ha ze di Dio, lo, se uede sar poco conto di quella, il quale all'hora conoscerò hauere,

se sentirò.

Primo, dolore cordiale uedendo quanto poco fia amato dalle fue crea diale. ture, le quali lasciando lui amano piule cose di questo mondo, & loro stessi, lasciando sua diuina Maestà, & le cose eterne de l'altra nita, & facendo Zelo de ogni hora peccati, l'offendono de infi aintaril nite maniere, le quali non fenza corprossimo doglio si possono dire, o pentare. Secondo, se hauerò zelo della salure del mio proslimo, ssorzandomi, quanto potrò, da aiutarlo, conopere

opere co ze perlo me, & ef leuare da loro Sign zelo del ra conofe stato, qu necessità, piegherò lute, fi c pria.

Quart

ta d'haue

benedire tezza, 8 ho cono mente nei main tutt cofa, haue ciò che mi tino, tant contro la fto hanur cole per u che douen Signore, & gulto in more di qu dictus hon gligenter] che fale co

opere con effempio, & con penitenze per loro fatte, con orationi lagrime, & essortationi, acciò si possino leuare dal peccato, & riconoscere il loro Signore, & Creatore. Quelto Zelo del zelo della salute del prossimo all'ho prossimo ra conoscerò hauerlo in parte acqui- come si stato, quando dimenticata della mia conosce. necessità, & del mio commodo, m'im piegherò nell'attendere alla sua salute, si come farei per la mia propria.

617-

pole

1120

faone

né-

efto

mi

ato

111-

2-

mi

eli'-

uno

7 76

1120

re.

ado

rea

piu

Hel-

& le

ndo

infi

-10;

Sc-

lite

171 0

con

8

Quarto, anchora mi sono affatica- Quarto ta d'hauer sentimento didolore, & affetto benedire sua diuina Maestà con pron- di lodar tezza, & allegrezza di cuore, il che Iddio in ho conosciuto douer fare non sola- tutte le mente nell'oratione, & officio diuino cose in o main tutti i têpi, & luoghi, & in ogni gni tem cofa, hauesse veduta, udita, & in tutto po, & ciò che mi è accaduto o buono, ò cat- luogo. tiuo, tanto secondo il mio gusto, ò contro la mia uolontà. Ho per questo hauuro in horrore il fare le mie cole per ulanza, & conegligenza, per Timore che douendo fare ogni cosa à lode del far le co Signore, le debbo fare con fernore, se di Dia & gusto interiore, hauendo molto ti per usan more di quello, che ho inteso: [Male Za, e con dictus homo, qui fecit opus Deine- negligen gligenter] cioe Maledetto l'huomo, 74. che sale cose di Dio con negligenza. Hiz.43.

Quintò,

276.

Quinto, ho hauuto desiderio di se: affettodi tire quello affetto di offerirmi con ne obligatio rità tutta in sacrificio nel fuoco della charità al Signore per non effere più mia, & però molte nolte il giorno ho pregato che fi faccia il suo dinino beneplacito in me in tutte le cose che a lui piaceranno, dimandandogli per questo la ucra refignatione, & mortificatione.

Ilche all'hora penserò hauer, otteeffir rife nuto quando sentiro effer come la grata al creta nelle manidell'artefice, dellad wine be quale puo farne quello, che nuole, ò estacuo come era in quel tempo innanzi, che io fosse creata in questo mon-

Sesto, mi son affaticata hauer quel-S. Stoaf f. to di l'altro sentimento di rendere gratie al Signore, & di riconoscere tutti li riare ilsi beneficii generali, particolari, & spe. tiali, etiam minimi, he abbondantiffi Inore. mamente ogn'hera m'ha fatto, acciò da questa cognitione intenda, che è niente tutto quello che potrei fare con penfieri, parole, & opere per sodif Odio del faie in una piccie la parte al grandiffivirio del mo obligo, che li debbo. Da quelto l nigrati afferto nascerà in me ( quando piacerà indinedi al Signore) quell'odio grande, ilqual onde na debtio hauere al uitio abhominabile dell'ingratitudine, ilqual secca la fonte

fonted ciò pof le fue l

Sitt tuttala fto, & p le,che bene, t mondo ra ragio defider maco il & disp farle, una pi rahor re (ch nolcer to,qua ferò, è

> fuoco, Vlti ni, med fatto al in stant dettes li paro! micon

meteu

tro, &

da que

ne del

Spirituale. . 22

fonte della dinina misericordia, acciò possa riccuere maggior doni dal-

le sue liberalissime mani.

1 tie

ella

più

1110

ino

:ole

ogli

te-

e la

17219

none

mel.

atie

ri li

(pe :

riffi

acciò

cheè

fare fedil

utito

111121

ca 12

acc

Settimo mi son ssorzata hauere Scttime tutta la mia contentezza, spasso, gu- affetto di fto, & piacere nel Signore, & nelle co conten se, che sono sue, posche egli è turto il tella, bene, theforo, & paradifo in questo uerso di mondo, & nell'altro, della creatu. Dio, & ra ragioneuole. Et per il cotrario ho le cose defiderato hauere in fastidio, & a sto- sue Odio maco il mondo con tutte le cose sue, verso il & dispiacemi di uederle, udirie, & pe mondo, sarle, tanto come s'hauesse appresso & le co una puzza, o corpo morto, che gene- se sue Se ra horrore à chi ui si appressa: Mi pa-gni per re (che con la gratia del Signore)co- corofrenoscerò sacilmete hauer questo affet re, se la to, quando nedero dichemaniera pe persona serò, ò parlerò dell'vno, & dell'al- ama Dio tro, & con chi conuerserò: perche ò il mon da quelle cose si conosce l'affictio- do. ne del cuore, si come dal sumo il Sette co fuoco.

Vltimaméte in tutte le mie oratio da cò in ni, meditationi, & dimande, che hi stàtia al fatto al Signore, mi tono ingegnata Signore. instantemente supplicarlo per le pre Conclus dette sette cose, dicédo queste, ò simi sione del li parole: Signor mio sate, ch'io v'a soprader mi con uerità, & perfettione, somma to. méteui tema, & riuerisca, habbia grà

ditlimo

diffimo zelo del uostro honore, & della salute del mio prossimo. Sia Signore sempre nel cuor mio, nella mia bocca, & nell'opere mie la uostra lode:offerisca con rasignatione perfetta tutta me stessa in uero sacrificio nel le uostre mani, concedetemi Signore che io ui possa rendere infinite gratie & infieme guftare di uoi folo, & del le cole nostre, con hauer in fastidio, & dispiacere le cose mondane, acciò sernendoui in questo mondo con perfettione, possa uederui; & goderui eternamente co'Beati in Paradiso. Amen.

Quello che douerei fare uerso il mio Supetiore. Cap. Secondo.

Secondo Superio re qual Ra.

Tre cofe



L' secondo Superiore sono tutti coloro, i quali in questo mondo mi gouernano per uolontà, & ordinatio ne del fign.come fono

s ban da Padri, & Madri, tanto Spirituali coservare me carnali, nel tempo, che gl'ho haversoisu unti, & tutte l'altre persone, lequali periori. mi son s'orvata tenere, come miei maggiori, uerfo questi Superiori, ho inteso deuersi seruare tre cole.

Primo amatli ueramente, come Pa dri,

dri,& pe re nella accioche no,non fe faces questo a & hauer me racci gratia, tutti.

Secol doli in l re, come eglicii dit, me nit:che Superi Spregia uerenz; confola Scoltare re imag **fentaua** Et per tione, fempre Sando c ra di r in me ilchem humiln do da Spirituale.

a Si-

mia

10-

rfet-

nel

note

ratie

-del

0,80

fer-

per-

crui

ilo.

1 SHa

jore

0,1

non-

o per

natio

fono

1 co-

ha-

quali

, ho

ne Pa

dri, & per quetto si fogliono chiama- Primo a re nella Santa Chiesa con tai nomi, marli ne accioche in tutte le cose, che loro fan ramente no, non s'hauessero da giudicare, anzi se facessero alcuna cosa mal fatta, per questo amore si haueste da escusarli, & hauer compassione di loro, & insie I superio

me raccomandarli al Sig.che dia loro riss han. gratia, & lume per gouernar bene noda seu tutti.

Secondo, hauerli riuerenza, tenen hauer lo doli in luogo di Christo nostro Signo re comre, come suoi Vicarii in terra, si come passione. egli ci insegnò. dicendo: Qui uos au- Secondo dit, me audit: qui uos spernit, me sper bauerli nit:che uuol dire : Chi intende i suoi riueren-Superiori, intende me: & colui che di Za. spregia loto, dispregia me. Questa ri Luc. 10. uerenzaha causato nel cuor mio gra Effeti de consolatione in nedere parlare, & a. la rine; scoltare ii mici Superiori & maggio-renza, re imaginandomi all'hora, che rappre che si de sentauano Christo Nostro Signore. be a'Su-Et pero ogni riprensione, & ammoni periori. tione, che daloro mie stata fatta, Nota. fempre l'ho riceunta con gusto, pensando che il Signore ha haunto cura di me singolare, & unole, che in me non sia diferto alcuno per ilche mi sono ingegnata d'ascoltarli humilmente, & non eleufarmi effen-

do da loro rigrefa. Et ultimamen-

te ringratiarli dell'amore, che mi ha no dimostrato in aunertirmi, acciò

Ringra- mi fosse emendata.

tiare i Tetro, ester le ro obediente in tut

Superio- to quello, che essi mi comanderanri. quan no: ilche più ho desiderato compire
do ripre persettamente, quanto più era cosa
dono. contraria alla mia uolontà, conoscen
Terzo es do essere obligata ad obedire per mol
ser loro o ti rispetti, & spetialmente per esser le
bediente, gata per voto d'obedienza. Ma all'Segni del hora conoscerò hauere questa santa
uoto obe uirtù dell'obedienza, quando lo sadiente. rò con quelle sette conditioni, che i
Santi descriuono, obedendo i Supe-

Sia.

obedien Primo, uelocemente senza in du-Zaperfet giare, ò aspettar tempo.

Secondo, uolontariamente fenza effere sforzata, o molte uolte ammonita.

Terzo semplicemente senza repli care, o scusarmi, ma alla cieca.

Quarto allegramente senza mormoratione, ò tristezza interiore.

Quinto, fortemente senza straccar mi, è essere impatiente.

Sesto, perseuerantemente senza in terrompere, sino che si finisca.

Settimo, humilmente lenza insuperbirmi del ben satto.

Que llo

Quello, ch

dalizarli, do bene c pirò con rò, le cos Primo

tia Aret

molte re
rebbe a d
rei haver
rale con t
mei occa
dendo il
te dates
role cen

Secon con three ne, cheft t & dry control poste to Rhando

Ro Chefare,

Spirituale. Quello, che dourei fare uerso il mio prof simo. Cap. Terzo.



n tut

pire

cosa fcen

mol

crle

all'-

nta

fa-

he 1

ipe-

du-

172

no-

epli

11010

ccar

2111

กใน

O cercato nel trattare Come si de S col mio prossimo es. ser molto auuertita, ne conneraccid non incorresse sare coldsmalcun peccato, ne simo. gli desse causa di sca-

dalizarsi,ma che meritasse conuersa do bene con quello: ilche all'hora co pirò con perfettione, quando haue-

rò, le cose seguenti.

Primo, non hauendo certa amicitia stretta in particolare con qual si uoglia persona, per santa che fosse,p molte ragioni, le quali lunga cofa farebbe a dichiarar., ma mi contenterci haver un'amoreuolezza in generale con tutri, perche altrimente, haurei occasione di fare m siti disetti, p dendo il tempo inutilmete, con mol te distratuoni, mormorationi, & parole ortole, con teaudolo de gli altri.

Primo non hauer ami citia stre-

Secondo, parlando moizo poco Secondo. con tutti. & forcia mente con perso parlar ne, che si dilettano cia lare, senza f u molso poco vo. & di tapere : facti d'altri, o che fa contusti. cilmente moi me rano, dalliquale in poche parole mi norrei licentiare pi glando a' una feufa d'hauer altro Curiofi che fare. Similmente fe mi uifitaffe- tà di fa-

fuggire.

per nouel- ro persone sorciliere mi norrei guar le s ha da date molto di non dimandare nouel le, o che cosa si fa in tal luogo, & intendendo alcuna cofa a cafo, non uor rei raccontarla in cafa ad altri, fe no fusse di molta edificatione, ò aiuto del proflimo. Cofi anchora parlando Parlar con norres usare granditima modeltia,& e modistia, non rifguardare mai fisso neila faccia non reguar specialmente parlando con persone

Nota.

dindo nel d'autorità, & procurare di spedirmi, la faccia fif quanto piu presto potesse, se f sse po fibile, in una parola, lasciando da par te ogni cerimonia, pensando, che il Signere del Cielo, & della terra mi chiama p parlar meco in folitudine.

Terzo, le ingiurie fatte dal pressimo s han da Copportare & perche.

Terzo norrei di cuore sopportare ogni ingiuria, che mi uenille fatta da qual si uoglia (tenza darli però occafione) tanto nell'honore dicendofi male di me, quanto nel corpo, & nel la robba, che ufo, poi che quette tre cose non sono piu mie per il noto dell'obedieza, callità, & pouertà, béche ogni uno debbedice no effer cofa sua, poiche all'hora della morte se ra spogliato del tutto a suo dispetto. Et i'cilere mortificata la persona in quelle tre cofe, non le fa altro de ma le, fe non che le toglie l'amor difordinato, che porta a se itella, alla carne, & tot ba che ula, ilche è tutto il bene

Nota.

bene, chi tualein l'odio ( delihe h

Quai ffrare al con parc del male che facel gli, o mil uerreif: the cred charitài

> Qui defider & dole noacil Re-joic ft adot fimo mil come in te abhor fo nor cheala timente the ma: to jù; le . 11:11:11 10 c. IF. 1 1111 11 3mmen

Doicos

ei guar

nouel

&in.

on nor

, le no

aluto i

rlando

:1112,80

faccia

erfone

dirmi,

He po

dapar

cheil

rra mi

tudine.

portare

arra da

occa-

endoli

& nel

ite c'e

I noto

rrà,bé-

portele

ipetto.

Iona in

o d: m2

dilor-

112 02 -

tutto il

1.0.ic

bene, che puo haucre la persona spiri tuale in questo mondo, donde nasce l'odio santo di se medesima, che si debbe hauere per amor di Christo.

Quarto, uorrei sentire, & dimoffrare allegrezza del ben di altri, con parole, & opere, & cofi triftezza alligrezza del male, tanto spirituale de peccati, del bine del che facelle, come corporale, de trana pressimo es gli, ò infirmità, he incorresse: ilche triste (74 uorreifare con gran sentimento, per del male. che crederei effer segno di perfetta

charità uer so il mio prossimo.

Quinto, nella mia conversatione Quinto af defidererere ffere affanile, manfueta, & dolce , contutti : guardandomi di non effere aultera, ò con asprezza e steriore, ne ripiedrre gli altri, dimo Atrado talleza, ò malinconia col prof Rerirà, afimo mio, (poiche lo debbo amare, fprezza, e come me tteffa) pehe farei graue mete abhortita, & uggita da tutti. Que sto norrei moiro bene anuertire, per no da fuache alcune perione per amor del fen gire. timento sprituale non s'accorgano, che mancano ju quelta parte, e moltop it pertertione, la plona spiritua le affabile, & dolce co tutti, fenzape rò catf inderli,o di frarfi, che fiare co il suo sentimento se la, o raccolta.L' ammonite, ò riptendere alcuna conolco che appa' tiene folamere a'luperio-

facile, dolce e 173,276-(ucta, con Itstii Alton malincomin li ban.

periori, però in tal caso lo uorrei sare con la maggior soavità, che fosse possibile, acció chequella persona co noscesse esser ammonita per ben suo.

Sesto rineviori.

Nota.

Sesto uorrei riuerire, & honorare rire tutti tutti, come mici maggiori. non rifcome supe- guardando, che sia la persona degna o non degna di tal honore, perche è cosa necessaria, che io mi conosca, & confessi essere la più miserabile & la piu uile di tutti, che sono al mondo, però non sarebbe molto, se alla cieca)io honoraffe, & flimaffe tutti pia di me tleffa. Et per piu mia perfettione, se mi fosse comandata alcuna cosa dal mio prossimo, essenco buona, o indifferente, & non contraria al serui tio del Signore, ne al mio effercitio la uorrei fare, si come la comandasse, o dicesse il mio Superiore.

aiutar il proff.mo in tuiso quel pao . Segni proffime.

Sertimo, & ultimo norrei ajutare Settimo. il mio profilmo, in tutte quelle cole, che fossero pessibili a farfi, infino al langue, ad essempio di Christo noche fi firo Signore. S'io haue fle questo desiderio, non mi sarebbe pane qual si de l'amore uoglia travaglio, che pigliarei per uerfoil mie tutti . Semirei ogni fuo faltido come cofa mia propila.

Con quello dinioffreici alli poue ri, & infeimi, tanta charità, & amore, che farei le ficiente col fauor diuino

à confola uagli.Qu in partic no,cono laperfor fetta, pe lamente fon sforz & porlei ho fatto dia grat mespero

miconc Quelloc

ma, de proprio non pen terio dif treuo ne quale so odicon Nottro

Luo bisc

Spirituale:

à confolarli, & ritanarli dalli loro ira nagli. Queste cose in generale, &altre in particolare, the da queste procedo no, conofco effere molto neceffarie al la persona spirituale, Religiosa, & per fetra, però non mi son contentata solamente à saperle, ò leggierle : ma mi son sforzato mandarle ad effecutione & patle in prattice, & molto fpeffo ne ho fatto oratione al Signore, che mi dia gratia di poterle adempire, fi come spero, che per sua inestabile bontà mi concederà.

Quello che debbo fare verso da me steffa. Cap. Quarte.



REDO, & confesso che il maggior nemico, che io habbia, sia io stessa, il che vedo tanto nell'opere del corpo, come dell'ani-

ma, dentro dellquale habita l'amor proprio, tanto nascostamente, che non penso con giudicio humano poterio discacciare. Alcuna nolta lo ritrouo ne egli effercitij del corpo, al Amor pro quale fotto scusa di non infermarmi, prie done . diconsernarmi per meglio seruira & come f Nostro Signore fò carezze sopra il ha da risuo bisogno altra uolta lo uedo ne gli trouare. effer-

Nemica maggiore a noi mede-

alli poue & amore, or divino con-

torrei lache foffe

erfona co

ben suo.

nonorare non rif-

a degna : perche è

rofca, &

ile & la

mondo.

lla cietutti pia

erfettio"

cuna cofa uona, o

ia al ferui Mercitio

nandalle,

iajutare elle cole,

infino al

ritto nouesto de-

ne qual fi

liarei per

tideo co-

essercitij dell'anima, come sono Oratione, Comunione, Confessione, &c. cercando in quelli il mio gufto, & no Phonore & gloria del Signore puramente. Però con la gratta del Signore ho pensato vlare doi modi, l'vno in ritrouare questo amor proprio, & l'altro in discacciarlo.

Consideradire.

Primo, per ritrouare questo nemireprimo gl co, prima ch'io taccia alcuna opera, le che s'ha cosi corporale, come mentale, entro da fare, à dentro di me stessa, & vodo il motino del cuormio, & il perche, se inclina à pensare, desiderare, parlare, ò operare tal cofa, & conoscendo esse. re per mio honore, satisfattione ò comodità, tengo per certo esserui dentro l'amor proprio, le ben dimostrasse farlo per amore del Signore, & perciò lascio di pensare, desiderare. dire à far tal ce sa Ma se per il contra Consolatio rio ritrouo, che mi muone la gloria ne propria. & l'honore del Signore, all'hora mie gufto, fi sforzo mandarla ad effecutione, anhadalascia corche fosse contro alla mia consola reperlho- tione, egusto. Eperò d'anuertire, por di Dio. che non mi uorrei contentare di que Ha solaintentione retta, di sar le cole per Dio, perche principalmente le potrei fare per Dio, ma secondariamente per me stessa, cercando il mio commudo, o gutto, però uorrei fempre

sempre l'i fare tutto gnore,no: steffa, ne i cola, per rei piu fe acquistere purament lume l'ar priego co

Secon questo no sforzata torno a quelli de In qua.

per fuair

d2.

mato mo ò-mai cen si perde il fione di p mi fon confolati mente ho ueramen miacomi tuttii Sa co i qual fleffa , pa dolceme ne) che

Spirituale. sempre l'intentione più semplice,& fare tutto a maggior gloria del Signore, non risguardando mai a me Reffa, ne in principio, ne in fine di tal cosa, perche di quelta maniera sarei p'u forte a seruire il Signore;

acquisterei piu merito operando piu maggiereco puramente, & 'conoscerei con piu me s'acqui lume l'amor proprio : per il che fla. priego continuaméte il Signore, che

per sua infinita bonta me lo conced2.

Secondo, per discacciare a fatto Amorproquesto nemico da me stessa, mi son prie come s sforzata usare questi auertimenti in - discaccia , torno agli effercitii del corpo, &

quelli dell'anima. In quanto al corpo . ho prima a- tisprituamato molto lo starmi ritirata, poco, le à mai ce mparendo in luoghi, doue al corpe, si perde il tempo, o che ui sia occasione di peccato, & stando cosi sola mi son ritrouata piu raccolta, & Ritirarft & consolata nel Signore, il che facil- far sola amente ho posluto fare pensando, che to siabono. ueramente io non era fola, ma che in mia compagnia staua il Signore con tutti i Santi, & Angeli del Cielo, co i quali ragionando dentro di me stessa, passaua tutto quel tempo piu dolcemente, (fenza comparatione) che se fosse stata in compagnia

AuertimE

no Orane, &c. o, & nó re pura-

1 Signoi, l'vno prio, &

o nemiopera, , entro motiuo e incliplace, ò

ido esse. ne ò corui dennostrasore, &

derare a contra agloria nora mione, an-

contola iertire, e di que ai le conente le

ondaria. oilmio o uorrei mpre

di qual si noglia persona di grand'au

Cuftodire torità. Yid.

secondo, per discacciare questo ae cofa mol. mor proprio, ho cercato hauer cura to necessa- de miei sentimenti, in non effere curiosa o leggiera in noler nedere, udi re, adorare, gustare, o toccare ogni minima cosa, anzi norrei al possibile sforzarmi in questa parte mortificarmi, facendo il contrario di tut. to quello, che il senso m'inuita, sa. pendo certo, che per queste cinque porte il nemico ci fa la maggior guer

ricreans. Nota.

ra; che può, & ne ottiene tanta uit-Lasciatala toria, quanta egli desidera. Ma perconsolatio- che l'anima non può stare senza alne corpora cuna ricreatione, è necessario, leuanle, e bisogne dole la consolatione del senso estecercare la riore, occuparlainteriormente nel Spirituale. uedere, udire, odorare, gustare, & I cinque toccare spirituale? ilche si puo fare. sensi spiri. Primo cauando frutto spirituale da tualmente tutte le coie: che fiamo sforzati per come si oce necessita nedere, & udire, &c. lodan cupano, & doil Signore, & creatore loro in quelle. Et all'hora tutte le cose saran no come legna, per accendere il fuoco dell'amore del Signore nel cuor nostro. Secondo, se fermeremo il vedere, & udire, interiori, nelli mi-Reri della uita di Christo Signor no ttro, con animo di non cambiare, de uedere,

vedere. tutte le rimedio, potrebbe tione, qu

delle cre Terzo il foprad dettia di mani, pi gaardan fia ragio Au e diff parlace confur d'anim giero, 8 tolata v facende mudelti. è d'aner mita, ch putatio cina.

Guar noluto 220101. Ze, digiti C0440 11 Illia, i chi line

\$151 Sil

vedere, & vdire, & parlare con lui per tutte le creature del mondo,nel qual rimedio, per il continuo essercitio, si potrebbe ritrouare tanta piu confolatione, quanto è piu dolce il Creatore delle creature.

Terzo, molto mi ha guidato per Modestia, il fopradetto effetto, la quieta, & mo ripofo de dettia di tutto il corpo, ne gesti delle graustà in mani, piedi, telta, & di tutto il resto tutto quel gnardandomi di non fat moto, che no losches ha fia ragionenolmente fatto. Et pero da fare. mi è dispiacciuto tempre, veder alcun parlace, trattare, ò fare alcuna cofa confuria, & impeto, perche è leguo d'animo turbato, pallionato, ò leggiero, & per il contrario mi son con-Iolata veder altri, che tutte le loro facende adempilcono con grauità, modettia & ripolo spirituale. Ma è d'auertire, di non viare tanta grauità, che appare cosa affettata, reputatione propria, ò specie d'nipo-

Quarro, questo mio corpo l'ho nolato auczeare, ad effer jugetto allo formo, & caltigarlo con altinen- Zare con ef ze, digium, discipine, & cility, le. fer foggete condo il configlio de miei padei tpirienali, consicendo chiaramente, che ienza queste penitenze non poties effer patrona di quello , e l'a-

12 corpo 18 ba danne?

mor

grand'as

uefto amer cura ffere culere, udi are ogni possibimortidi tuta uita, fa-

cinque ior guer anta uit-Maperenza alo,leuan-To efte-

lare, & uo fare. tuale da Zati per c. lodan loro in

nte nel

ole laran reilfinonel cuor ercato il nelli mignorno

nare, di edere,

mor proprio farebbe in me molte male radici, p ù mali rami, & peggiori frutti,il che anco dith ilmente cono-Desiderare scerei. Ho desiderato, per l'amore che esfer pin p- ho portato à questa asperità, esfere Storafrena l'in pretto raffrenara, che spronara da ta, che pro miei Confessori. Similmente mi son nata e fer. storzata uincere i uttij carnali, per li qualtil corpo piglia molta ricreatione, come sono gola, tonnolenza, otiofirà, ripofo inutile, & amore della ppria commodità, tanto nel mangiare, veffire, flanza, letto, come in ogu'altrace fa.

Vity cha da uincere la perjona religiofa.

21078.

Vltimamente, ho hauuto desiderio di consernare la fanità del corpo, perche potrebbe effere tétatione del De monto, le non haut sse cura competen te per non amalarmi, acciò mancando mile forze corporati, non mi mancaftero ance ra gli effercitij ipirituali, & però lon frata in quello mo, to auerti ta, per non far eccesso alcuno, acciò re fli fernito Iadio nottro Signore in tue te le cose.

Discretio ne, origuar dar la sani tà.

> Secondo, per discacciare da me que Ronemico dell'amoi propito in qua to a gli efferciuj dell'anima, mi fon sforzata hauer le cole leguenti.

Auertime ti /piritua. li intorno all an.ma. Vergogna d

P.imo, ho defiderato hauere vna granuerge gna, & confutione confiderando la bruttezza interiore dell'a& non o Et ved quanto conuerf come ef mio Sig compare Conder ra, accie frano m de l'ani ce femi Seco

nima m

per tant

ia, & d horrer the ho pe: 2mo aumitto pr : psi tanto p mia int hofatto, ghaltri, Terzo

me dell

to domin che lente quit'are dendem holutoc

nıma-

35

nima mia, la quale vedo diformata la brute?

per tanti peccati, che ho commesso, za dell'ani.

& non cesso di nuouo commettere, ma.

Et vedendo la mia impersettione,
quanto son lontana dal vero spirito,
conuersatione, & vita de'Santi, &
come essendo ogn'hora per questo il
mio Signore, & Creatore. Vorrei no
comparere più fra la gente, ma nascondermi (se sosse posse) sotto dell'anima mia, per la quale dispiace sommamente al suo Signore.

Seconde, ho similmente hauuto sa Dispregame dell'odio santo contro di me iles giarsi, de sa, & dispreggiarmi ueramente con odiarsi è be horror de miei mali portamenti, il-ne, de perche ho voluto sare principalmente che.

per amor del Signore, che per me s'è anuilito, & dispreggiato sopra tutti, poi perche son degna di dispreggio, tanto per ellere niente, quanto per la mia intrinseca malitia, & offese che ho satto, & so al Signore più che tutti

gli altri.

Terzo, ho uoluto acquistare vn ve- Dominio, ro domino sopra le mie inclinationi che si debeche sente, per poter le uincere, & a - le acquista quistare le unità contraire, & cie è ve re si pra la dendomi inclina a alta inperina, ho inclinatio a uoluto essercitarmi nell'humiltà, & ne.

B 6 cofi

elte maleggiori te cononore che à, effere anata da e mi fon , per li creatioajotioiella pngiare,

ogu'ala

acció re rement

me que
, in quà
, mi lon
ti.
cre yna

dell 27

Passionide! dere.

cosi delle altre carriue inclinationi . Del medefimo modo mi son affati cata di star molto usgilante sopra le fiano, & come fon dell'anima mia, come fon amore, & odio, allegrezza, & dolore, ti me si deb more, & speranza, & uedendo che si bono guar muouono per le cose terrene, con 113 implacabile le ho voluto mortificare

Quarto, oltretutte quelle cose ho Vigilanza procurato di star vigilante intorno al eires lame je cose spirituali, cioè meditatione, Litatune, effercitif, confessioni, communione & G confof lettione de'libri fanti, per faril bene co fione, o co frutto, al luo luogo, & tempo. Ma vor munione. lei sentire mosto timore di non sare Timore di quelte cose come per usanza, & à stam non far le oa, come suole moste nolte accadere cose del Si à coloro, che hauendo incominciato gnore a sta be se, poi s'intepidiscono, perche han pa,o per in fatto amicitia con l'amor proprio, & nanza. han sbandito da loro il puro amore Discrettio del Signore.

ne quanto sia nicessaquisti.

# QVINTO

ria, & co- Quinto, con le cose sopradette son me si no- ftito a vertita di accompagnare la fanla micrettione madre di tutte le uirti, lei za la quale ogni fanto effercitio sarebbe imputato à uitio.

Penfo che quella discrettione si può acquillare facendo quattro cofe. Panie, far isperienza, & prouare ie tal cola ò nò.

che fiar di quel

Ter? ne tratt Et q checiil

ciò, che ticolare

Que'lo

in don che vu

Signor fendo ? mie cro re,effer letti, c

ligione no mol co cur 'Spirituale :

tal cosa, che si unol sare riesce bene,

ò nò.

ationi.

on affati

foprale

e ton a-

plore,ti

o che si

conira

tificare

cole ho

orno 21

tione &

beneco

Mayor

non fare & à stam

ecadere

inciato

he han

110, &

amore

ettefon

elalan=

e le uir-

ellerci-

tione si

tro cole.

ouare le

134

Secondo, dimandandone à persone che sano pratiche, & esperimentate di quella cosa.

Terzo, leggendo libride'Santi, che

ne trattano.

Et quarto, pregando il Signore, che ci illumini, dandoci à conoscere ciò, che s'ha à fare in tal negotio particolare.

Quello che douerei fare uerso la mia Religione, Regole, & Sansi propo siti. Cap. V.

Nquesto dell'osseruan

za delle regole non

possoriare, che non

dica quello del Prose

ta Geremia. Qui dest

quod dilectus non Hier. 12.

in domo mea facit scelera multa? Il che vuol dire chiaramente: Dice il Signore, molto mi douerei dolere, es sendo offeso in tante maniere dalle mie creature; ma che cosa dourei sare, essendo offeso da mieramici, & diletti, che in casa mio, ncha santa Religione, han commetto, & commetto no molti peccati, & sceleraggini, poco surandosi dell'ordine loro, della

utta

vita spirituale, ch han preso, de' voti. a quali son'ebhgati, delle regole, che debbone guardate, & di caminare se-

in alcun

il Signo

fruito.S

terram

che fi ta

occupaf

bore bu

diffeils

faceua fi

d'vo'arb

di mort.

que anii larbore

ra in u

frutto

ti,non

ti propo

obligata

che simi

la sua ui

& come

dell'inf

fernent

10co,&

adunque

le, offer

ta al fans

tu,in vii

corre qu

do nella

gione,

Secon

Dolore di pre alla persettione? Però dolendosi non offer- il Signore, cene debbiamo doler an nare le Re. cor noi, & sforvaici con ogni diligengele. g per za, per emendarci di cofi gran male, ilquale quanto sia grande, & quanto sho. dispiaccia al Signore, io ho in parte conosciuto, meditando, & leggendo

spesso i ponti seguenti.

Considera-Bionip far effernare p is regole.

Primo, per sa anima mia, che i peccatifatum luoghi fanti, il Signore fertan ente pli hacaligati lubito, & acerbiflimamente, ceme fece à Lucifero, per la superhiache d mostronel Ciclo; ad Adam, & Euaper la disobedienza, che secero nel Paradito terrestre; à Dathan, & Abito tacendoltinghtottir v.ui dalla terra; ad Anania, & Sa-Timore di Phiro, che caedere n esti per la bugia detta ir anzi a San Pietro. Però hablatimore, che non auenga il fimile àte, cerporalmente ò spiritualmen ie, peiche petielli almeno esser talmente ablande nata dal Signore per vn mir ime difetto, effendo fatto nel la cale, & nel cospetto della fua diuina Maeha, che u potrebbe del tutto abbanderate. Risolutti adunque esfer ellervanufl.ma delle que Regole, & lantiploj chu, pernen incollete

non efferib Laz deriasa Fer i /2118 Acfetti.

in alcun castigo del Signore.

Secondo, pensa quello, che disse il Signore de l'arbore, che no faccua fruito. Succide ergo illam, ve quid ét terram occupat? Perche comandò, che si tagliaise, non essendo bene, che occupaffeil luogo, doue vn'altro arbore buono facesse frutto. Se questo diffe il Signore d'un'arbore, che non facena frutto, che cosa harebbe detto d'yn'arbore, che hauesse fatto frutto, di morte, & auelenato? Trema don- Timere di que anima, fapendo, che tu sei quel- non render l'arbore infruttuoso, che occupi la ter il debito al ra in uano, tu sei quell'a bore, che fa Signore. frutto di morte, & anelenato di pecca ti,non offeruando le tue regole,i lanti propositi, & tutto quello, che sei obligata. Commanderà il Signore, che simil arbore si tagli, & spianti dal. la lua uigna: dalla gratia, & religione & come legno fecco sia potta al fuoco dell'inferno, & che vn'altra persona feruente, & offernante lo ferna in fuo loco, & facci frutto di una eterna : ua adunque, & leggi spesso le tue regole, offeruale inticiamente, datti tutta al lanto feruore, & camina di virtu, in virtù, acciò il Signore pe si raccorre quel frutto, che spera da te Hado nella fua vigna della fanta Religione,

Terzo,

Figt-& Saa Lu-Però il fimialmen er talre per word d:u1-11110

le' voti,

ole, che

nare sé.

loler an

iligen-

male;

quanto

parte

gendo

ipec-

ignere

Mima-

, per la

clo;ad

161:73,

He; à

egule, CIITIE 10

DE C!-

21.20

l'erzo penia ancho, a anima mia che l'inspirationi, aiuti spirituali, & tutte le regole ti sono state donate dal Signe re per diuentare gran serua fua. Et facendo il contrario, farà a fei-Timore di urre sua Diuma Maesta grandissimo ingiuria, & à te estremo danno. Pe: ò habbi timore, che non ha data contra dite quella terribil ientenza, la quale dice il Profeta Elaia. In terra San-Morvin iniqua geflit, & non uiderie grousm Domini, che vuol dire. Dice al Signore, io t'ho potto in un luogo de Santi, per diuentare simile a quelli dandori tanta con modità, tante impurationi, oraim, & regole, acciò andath innaezi nel mio ferunio, & tu hai fatto tutto il contrario, portandott in tutte le cose iniquamente, & uai dinale in peggio. Però non vedrailagloria mis;ma ferai condennata, perche nen ir ter profittata de'me zi; che ti ho donato.

1 ... 163 .

L'effernan Quarto, penfa, che i peccati fatti za de'le re contre al voto fono maggiori, & fatgole quan- ti de perlora, che fa dello spirituale sofin necoficino maggiori, perche e più obligata a serune il Signore, che gli altri, & faccado il contrario, pecca più grane mente. Oltre di quello tutto quello, che piglia permangiare, & vettue can zo dalla Rengiene, come cal proffi-

molof che da u gioner uanze, ràdato l'efaudi come g fare un raianin offeruar feru.tio

> doaqu Qui mami Signor Mirlo. F do nell te,& ha Luclor chenno un luog tiche u mi d'ce allafatt n', che u tanto to le cofe 1 dalla tu; uergogo & delive

inferuor

mo lo facon peccato, & inganno, per che da una parte tradifce la sua Reli gione rombendo le Regole, & offeruanze, & dall'altra, non è degna di pregare per il proffimo, che le hauerà dato l'elemofine. Perche Iddio no l'esaudisce, non essendo offeruante. come gli ha promest). Però per non fare un sacrilegio cosi grande, temeraianima mia, & proponiti di eiler offeruantiffima, & diligentiffima nel serutio del tuo Signore, satisfacena do a quanto gli hai prometfo.

Quinto pensa ultimamente anima mia, qua do fei ftata chiam un dal Confidere Signore, che desiderio bancui di ser- 20, chi fii mirlo.Ricordati, che feall'hora than- uenuta a do nelle miserie del mondo enferné farcia ? te, & hauelti canto deliderio, & accesa uolontà per andare à persettione, che mol dire adeilo, che itando in un luogo Santo, & hauendo tantiai 4 ti che uiui tanto tepidamente. Ecte mi d'ceiti, che cri catcina: ma nenilti alla fanta Religione per diuentar buo n ische unol dire adelfo, che hai spelo tanto tempo, & sei stara alla scola del le cose fante, che sei tanto lontana dalla tua professione. & desiderio? uergognati a lunque uedendoti tale, & deliberati con verttà di rientrare inferuore, & in uera offeruanza delle

TH2 -,1

en velennade'me ti fatti ,& fatrituale oblisaa!!!!,80 u grane juctio, tile tan prellig Mo

ma mia

mali, &

donate

an lerua

rà a lete

diffimo

. Peiò

contra

la qua-

a San-

niderit

e. Dice

luogo

a quel-, tante

e, acciò

10, & 111

ortan-

rice, &

tue Regele. & santi propositi, acciò pi fli feruire al tuo Signore, & bene. fattore in amore perfetto, come sei obligaca.

Quetiro cose m'hanno molto aiu mel. plof tata per l'efferuanza predetta, lequa jeruan a li mi son ssorvata guardar al possibi

delle Rigo- le, ma non ce me donea.

La prima fi è, leggere spesso le mie Le Regole Regole, & meditar'una uolta il mes' han da se,o più, i sopradetti punti, acciò mi legger spef inducessero all'amor. & offeruaza di 10. quelle, per ilche ha hauuro fentime to di non contrauenire à niuna rego la, sorto scusa, che fia di poca impor-

t31172. La seconda è, che ho pregato spes-Prigare le uolte la mia Superiora, & tutti ql the Breuser · licala, che per amor del Signore, danner Il to & rip e deffero, ne. dende mi fore alcuna cola contro al le Regole, ò alcun'altro difetto, del qua 0.118. le non mi potesse accorgere.

La terza è, che ogni mese ho fatto Penitenza una penitenza scereta, & alcuna nol per non ofta in publico con licenza per non ha seruar le uer efferuato bene in quel mese le regole. mie Ragole, & propositi, che il Signo re m'hauea daro, proponendomi per l'auvenire di guardarle con ucrità, & piu perfettione.

La quarta, che ho haunto special ien-

norrein re perfe detto, p virtu,cr l'altre,e maaffon obedier difetto. ho pres

Dinina

re l'imp

ni di que

fentimé

cipali de

bedienz

conlact

glote pr

particol

re, & 12: ma mia, Secon norreip Signore un minic la, ma di: Caltità !

Lapri quale e c tà,che la nima ma occhi bal

Spirituale.

bene

to aiu

cous

e mie

me-

zadi

timé

1020

npor

spel-

er ál

ores

, IIC .

alle

qua

uel

n ha

igno

per

ecial

43

sentimeto di guardare i tre voti pini ti principa cipali della santa Religione, cioè, o la con spe bedienza, caitità, e pouerta, insieme tialediligen con la clausira, custodendoli come Zasi banno gioie prettossilime, de quali dirò in daguardas particolare ne i seguenti ricordi.

Primo, del uoto dell'obedienza, voto dell'e uorrei per amore del Signore obedi bedienza, re perfettamente, come di fopra s'è detto, perche se hauerò in me questa virtu, cre do che hauerò ancora tutte l'altre, e specialmente, perche sa l'ant ma assomigliar à Christo, il quale per obedieza ricuperò il mondo, che per disetto di quella s'era perduto, però Nota, ho pregato, & pregherò sempre sua Dinina Maesta, che me saccia conosce re l'importanza, merito, & perfettioni di questa virti, per uolerla pianare, & radicare aelle uiscere dell'ana-

ma mia.

Secondo, del voto del la castità non peto del uorrei parlarne, perche per gratia del la Castita...

Signore non conosto, ne soporterei un minimo pentiero contrario à quel la, ma duò per aiuto d'alcune, che la Castità ha d'hauer due sorelle.

Castità ha d'hauer due sorelle.

La prima è vna santa uergogna, la due sorte quale è come guardiana della Casti ò guardiana tà, che la custodisce sicura da ogni mi no nima macchia. Quella sa tener gli Vergo-occhi bassi, sa suggire il lasciar nede-gna è sa

re à

44 trima fo re: & se per sorte fosse la persona uerella della data, ò parlatole, fa venire un rosso-Castua. re tal uifo, in segno, che è diligente in guardace la candidezza della mente, fa ancera che fa modefillima chi la tiene, ne fuoi geffi, cominare, parlare, & operare, & per tutto custodifce, perlettamête quelta santa viriù.

La seconda sorella della Castita, è Monde 77a del enore, mendez za, & nettez za del cuore, per feconda jo- la quale niene l'anima:tanta purità, rella del a & candidezza interiore, che non fola C. flira, mente abhorifec ogni minimo penfiero catemo, ma ancora li dispiace di accoltarfi à qual fi urglia creatura per amor dilorginato, sergando sempre Nots. il cuor suo immaculato al suo sposo. & allontamara da quello, reputa for-

nicatione spirituale.

Terzo, del uoto dalla Pouertà. Vito della perceid. norreignardarmi al possibile, restrin Vjer, vio le gendomi al folo uso delle cose molto con neces necessarie, & queste haurei gran dolo jarie, ma re di viarle come proprie, & che fotto non come specie di necessità, à (per die meglio) di mala usanza diuentassi proprietaprofrie. Protrictà ria. Non unrei donare, ne pigliar coenire fetto ta alcuna fenza, benche nè haueffe bicentra di sugno. Danari (con la gratia dal Signore) non ho mai tenuto, neterrei bene. in pe ter mio, ò in poter d'altri, acciò il Demonio non m'ingannasse, & fotto

fotto o Contra ilchein na, no quello che qu molto & tepi re qui; questo cuor lo

aiutato

Prin caro è 20,00 un'alt fcanda Maèp religio cialmer la Reli to, dit fe lafci re, of grousfi che è quanto taria, ch tanza,p dellafa fentiale

ne)

Spirituale

fotto ombra di bene , mi facesse face contra il uoto della fanta pouertà, p il che incorresse la dannatione eterna, non seruando al Signore tutto quello, chegli ho premeffo. Et per- Confidera che quel nitio della proprietà incletioni. per molto regnare fra Religiosi miseri, non effer & tepidi, (come io) ho noluto nota- proprietare qui alcune considerationi contra ria. questo uitio per leuarlo a fatto dal cuor loro, le quali molto m'hanno aintato.

Primo penserai, come questo peccato è piu graue, che di al'iar l'habi to, o di suggirsi di un monafterio in un'altro,ilche è cosa di grandissimo scandalo, & dona horrore a sentirlo. Mae piu cofa necesiaria alla persona religiosa di servare i tre uoti, & specialmente la pouertà, che è muro del la Religione, che di portare tal habito, di stare in tal monafferio, & però se lasciar l'ha ito, & nchirsi da secola re, o fuggirli in altro Monaficrio, & gravissimo peccato appresso di noi, che è cosa di minore impeniarva, quanto piu graue farà effer proprietaria, che e cofa di maggior importanza, poi che ruina a fatto il nero della fanta pouertà necessaria, & effentiale per conferuace la lichgionea

Secon-

na ucroffoigente amen-

ma chi , par-Rodiuir!ù. tica, è

e, per uritàs in fola peniace di

ura per empre spolu, Infor-

erta, eftrin melto ndolo eforto eglio) rieta. iar co.

fe bidal Siterrei acciò

Te, & 0110

Il guada-

Secondo, penterar come dal grangno che fa dissimo scandalo, tanto a quelli del la religio Monasterio, quanto a'iccoli, & insanon e suo fami tutta la Religione, oltre che co sepigliando metri surto, tenendo, & dorando la lo, sa furte robba d'altri, perche tutte quello, che guadagna, & è dorato alla perfo na religiosa, non è suo, ma del monafterio, & di tutti in commune, & e ta to maggior peccato di futto, quanto èrobba di Chiefa, di luogo fanto di pouert, & serui di Dio, & per questo tal peccato di pre prietà è chiamato facrilegio, de è degno di aspiilima punitione.

Terzo, perserai, che quella pretio sa Margarita dell Enangelio, inuéta una pretiofa Margarita abiit, & uendidit omnia que habuit, & emitea: laquale e Christo nostro Signore, & la santa pouertà, tu l'hai comprata molto cara, quando lasciasti quanto La poner- hauemal mondo per possederla per tà e com- tua, abbandonando padre, madre fra prata dal- telli, forelle, parenti, con tutte le tie la religiofa cherze, spassi, e commodità, con te per infinito Meffa, & quanto haucus. Et adello ne fai tanto poco conto, donandola, & cambiandola per niente, ufando con proprietà pi chissime cole che hai. Riconofci adunque il ruo errore, &

intendische no puei hauere altro te

1010.

Mat. 13.

te/ore.

f. ro,ch quella 9 Creator

Quai pazzia, perlona del mar naue in 9113,81 ne,perc. 1655e. J già dal i uamenc Pigli di per rie tendo, con pit nel mô. Parz's, te quelt ta, a abi & pend Perche bulle. f. hat prog

Quy ditta mar nita, de fua porne'tung colafut mete, di

Spirituale. foro, che la fanta pouerrà, poi che in quella firitroua Chrilto Signore, &

Creator del tutto.

Quarto, penferat, quanto grande Proprieta. pazzia, & ignoranza larebbe, ie una rij. 6 la persona, che f de uteira dal pericolo pazzia, del mare, ritrouandofin una buona nel laquale naue in falnamento, pigliaffe dell'a. fo retrousqua, & noleffe riem pire la detra na. 20. ne, perche certa cofa è, che s'annegarebbe. Cosi fai tu, laquale sei uscita già dal mare del mondo, & fer in fal uamento nella fanta Religione, che pigli di nue no delle cose del mondo per riempire la tua nolôtà, non auer tendo, che ri annegherat, & perirai con più uergogna, che prima, stando nel modo. Riconosci a lungue la cua parzia, & ignoranzi, discacciando da te quelto pellimo urtio della proprie ta, & abbracciati col tuo Sig. ignudo & pendente sul legno della Croce, perche rinouerai il santo uoto della poucità la quale tanto di cuore gli hai promeffo.

Quinto péserai come offendi età distimamente tutta la santissima Tri nita, dubitando, che il pa le con la fendono fua potenza non ti potrà prouedere ne'tuoi bifogni, & cheil Fighnolo cô la fua sapienza ha fatto ignorante mête, dadott coleglio, & facedott la

Proprietarij come of tutta la são tiffima Trinica.

ore, & altro to 10100

al gran-

eile del

, & in-

checó

andola

nello,

aperio

mona-

& eti

quanto

into di

questo

amaro

บายีเma

a pretio

muéta

& nen-

mitea:

ore, &

mprata

quanto

rla per

adre fra

e le ric

con ic

Hone

012,80

de con

he hai.

firada

ttrada della pouertà noientaria, & che lo spirito santo con la sua bontà t'habbia inspirato male, dandoti ad intendere di sar questo uotodi poucr tà. Però per non offendere cofi graue mente il tuo Signore, ti debbi mettere tutta nelle mani della sua Omnipotenza, sapienza, & bontà infinita, (pogliandoti d'ogni cofa, che rieni contro à questo noto, perche esso mai non ti mancherà ne tuoi bisogri porche non manca a gli animali brut

Nota.

Note.

2276.65

Per queste ragioni debbi adunque molto temere, & aborrire questo ma ladetto peccato della proprietà, per non eller condennata eternamente.

Si ha d'auertire, (si come molte quoda de unite hainteso)ch'è ordinato per le Statu Mo- facre leggi Canoniche, che il Religio so proprietationon si deue sepelire in Chiclatancor che muora bene, co facramenti, ma che fia sepolto fuor dilungo facro. Questo ho neluto qui notare, per dimellrare la granez za di questo peccato, & ellempio a gli altri, & haner horrore di rompere que flo santo uoto della pouertà.

Poste ele Vleimamente noglio qui notare aba de fa una mo d'uotione particulate sopra re per el 1500, laqual è, ch'ogni anno milon ralieg. ita farfelta della mia conuer-Cigriso.

fione

uiuo dell nouation Primo

fione in c

religione

dedicatio

di pietre

quanto è fifaccia fe

tione di

tutto que Second al Signor

castità, po domi di il passat gli ha pro data inan no seruiti

Terzo,

nuoui pro rii, che io pigliare g fettionar gando con mezi piu f mandar in douer far, se mpre de fanta Ora tù. Que grandiffin

Spirituale.

fione in quel giorno, che entrai nella della co= religione, perche se nel giorno della uersione dedicatione di un Tempio, materiale & come. di pietre si sa festa grande ogni anno quanto è cosa più conueniente, che sifaccia festa maggiore nella dedicàtione di un'anima, la quale è tempio uiuo dell'eterno Iddio. Per questa rinouatione ho fatto tre cose.

Primo una confessione generale di

tutto quell'anno.

Secondo mi son offerta di nuouo al Signore per seruirlo in perpetua Confescastità, pouertà, & obedienza, dolen - sion gedomi di non hauer offeruato per nerale oil passato persettamente, quanto gni anno gli ha promesso, & che non sono an- Offerirs data inanzi nella perfettione, & diui- di nuouo al Signo no seruitio.

Terzo, ho ripigliate le forze in far re si ha nuoui propositi, in rinouare i deside da fare. rii, che io haueua prima hauuto in ri- Le for Ze pigliare gli effercitii tralasciati, & per Spirituafertionar quelliche faceua, inuelli- li s' han gando con l'aiuro del Signore altri da ripimezi piu spediti per attender bene a gliare. mandar in effecutione quanto uedo douer far, & specialmente ho hauuto sempre desiderio di rinovarmi nella fanta Oratione, & effercitii delle uirtu. Quella festa - i sarebbe stata di grandissimo aiuto, per quel, che co-

aria, & a bonta doti ad di pouct

ofigrane bi metna Ominfini-

che rieche esso bisogri ali brut

dunque efto ma eta, per antente.

entilre pper le Religio epelire

che, co to fuor 111/110 grancz

mpic a 11 B PCuttta.

notare e fopra milon

contier-Tone

nosco, s'io l'hauesse celebrata di quel
la maniera, che douea, ma per
la mia infingardagine vengo a non usar be
ne li mezi, &
aiuti che
il Signore m'ha dato, delche
lo priego m'habbi
misericordia, stotanti
& mi per-

doni.

LIBRO

gole della dire, con l citi part do dalle a dormir erdine, &

# LIBRO

SECONDO.

(643)

a di quel na per

en-

he

IBRO

N adesso habbiamo brenemete detto quello ,che haurei potuto fare nelle cose generali ,cioè verso i miei Superiori, & uerso i

miei prossimi, con me stessa & con le regole della mia Religione. Adesso seguito a
dire con la medesima breuità degli esser
citi particolari del giorno incominci mdo dal leuarmi insino alla sera che si ua
a dormire acciò ogni cosa sia fatta con
ordine, & senza confusione.



C 2 CHE

#### Pratica CHE ESSERCITII SI PO trebbono fare nelleuarsi la matti-. Cap. Primo. ma.





ICE il San. Euangelio nell a parabola dè le cinque Vergini prudenti, & cinque paz ze,& stolte, queste pa role. Media nocte cla

Mat. 25 mor factu? est, ecce sponsus uenit, exite obutam ei, Che uuol chiaramente dire, stando le Vergini pazze à dor-Nota. mire fenza hauer acconcto le loro lucorne, & le prudenti già preparate, ecco che a mezza notte si sece un gran rumore, & grido, dicendo: Ecco,ecco, che uiene lo sposo, uiene il Signore

Signore contrar. Dim

fere que li,& spo no il feg ta follec za fi leui al fuo Si èaltroil uarfi, se r more de ceuerlo Oration uini.H & balor far di n pereffer Signore & copios cielo,per me fame! more? ( mi la mai deliderat preso mo mi ha mo mente la tio,c'hof giar legg dio à ma

vino del

Spirituale.

Signore, vscite adunque tutti ad incontrarlo.

Di molta consolatione deuono es fere queste parole, all'anime spiritua- Confola li, & spose di Christo, quando sento- tione, & no il segno per leuarsi, acciò con mol allegre?ta sollecitudine, & interiore allegrez zanello za si leuino sù? per andare incontro narsi la al suo Signore, perche veramente no mattine è altro il segno, ò l'inspiratione per le uarsi, se non il predetto grido, & romore della gente dello sposo (per riceuerlo spiritualmente nella santa Oratione, meditatione, & vsficij di uini.Hor qual anima misera, pazza, Nota & balorda potrà più ripararsi, & restar di non darsi grandissima fretta per esser la prima ad incontrar'il suo Signore per riceuere tutte le gratie, & copiosissimi doni, che porta dal cielo, per adornare, & aricchire l'ani me fameliche, & sitibonde del lor 2more? Questa sollecitudine di leuar mi la mattina presto all'oratione ho per leuar desiderato grandemente, & però ho si presto preso molti mezi per ottenerla, alche la matte mi ha molto aintato, cenare leggier. na quale mente la sera, & per il lungo esserci Jiano, & tio, c'ho fatto, ritrouo questo del ma loro viia giar leggermente esser vnico rime-lità. dio à mantenere, & eccitare questo viuo desiderio, & fame dell'oratio-

uangelio
la de le
ini pruque paz
queste pa
noce cla
enit, exiramente
ze à dorlorolueparate,
fece un
ndo: Ecuiene il
gnore

STFO

matti-

ne : gioua raccomandarsi all' Angelo, custode, & molto più propossi la sera d'hauer un grande, & feruente desi. derio di leuarfi la mattina seguente per fare una delle più feruenti oratio ni, che mai habbi fatto, con noglia d'acquistare in quell'hora la gratia

Patto del Signore. Vltimamente ho fatto fatto col un patto col mio corpo, che esfo si ripost quanto unole tutta la notte, ma risueglandomi, ò risuegliata, subito voglio che si lieui per attendere à gli essercitij spirituali, poi che ne ha haunto tanto buona parte in ripofai si, a & ritrouo con questo, che mi nabene non solamente per risuegliarmi, ma per esser subita, & sollecita in leua

Notache re mi leuo sù sentendo il segno, ò l'in fa il con spiratione ) senza pensarui, & ritrotinuo v - no sedendo sul lette, & parlando col So. Signore, senza altra deliberatione.

Mi son anco aiutata, risinegliată cheson, per leuarmi con molto desi derio, ricordarmi d'una delle seguen ti considerationi, per il giorno della Conside. settimana, pesando che'l Signore istes rationi so mi chiama, picchiando alla porta

nel leuar del mio cuore.

tina.

Il Lunedi, come che promettesse si la mat donarmi infinite gratie, & starsi continuamente nel miocuore, il che come desidero infinitamente sento un DILLI

uiu o d fernore con qu role.

Siq hi ianu bo cum cunoli entrerè lo mecc

> fe con quelle : li, che ris? Si tation dormi non int questo i guanto nolo da mi ueni

IIM me che miimag dime,& te per li che non per la fr fire,& le. Si tangua niu o defiderio, che muoue con uero fernore, per leuatmi à ritronarlo, & con questo mi ricordo di quelle parole.

Si quis surrexerit, & aperuerit mihi ianuam, intrabo ad illum, & cona bo cum illo, & ille mecum (cioè, s'al cuno si leuerà, & m'aprirà la porta, entrerò a lui, & cenerò con lui, & ef-

(o meco.)

l'Angelo.

orsi la sera

ente desi. leguente

nti oratio

on uoglia

la gratia e ho fatto

effo fi ti-

otte, ma

ta, subito

dere a gli

ne ha ha-

ripolarsi,

mi ua be

egliarmi,

ita in lena

zno,ò l'in

& ritro-

andocol

polto defi

le seguen

rno della

nore istel

illa porta

mettelle

arsi con-

I che co

sento un

HIHO

tione. (inegliata

Il Martedicome se mi comandasse con Imperio, & Macstà, dicendo quelle parole, che diffe à gli Aposto li, che dormiuano, [ Quid dormi- Iuc.22. tis? Surgite, orate, ne intretis in teatationem ] che vuol dire . Perche dormite lenateni, & orate, acciò non intrate intentatione. Sento da, questo ricordo gran simose, (ma non quanto debho ) tal che mi fa leuare à uolo da sonnolenza, & pigritia, che mi uenisse.

Il Mercordi santo il Signore, come che mi minacciasse con surore, mi imagino nederlo adirato contro di me, & come che mi nolesse castigate per li malfatti della uita paffata, il Can. 2 I. che non mi lascia pigliar fiato tal che per la fretta non mi pare sapermi ueftire, & mi pare che dica queste parole. Si non uigilaueris, ueniam ad te tanqua fur, & nesciet, qua ora uenia, ad

ad te, cioèmon ti desterai verro a te a

guisa di un ladro a te.

Il Giouedi lo sento nel mio cuore, come se mi pregasse amoreuolmente che mi leua a trattare con amore, cose d'importanza con la sua diuina Maestà, & m'imagino, che dica quelle parole della sposa. Surge, & propera amica mea, & ueni. Lieuati & affretta ti amica mia, & uieni. Moueriano queste parole un cuor di pietra, uedendo l'amore suiscerato, che il Sig. ha alla sua creatura, acciò uedendo tanta cortesia, niuno sia negligente, & ingrato a consentirui, come fo jo con Einuamente. Il Venerdi intendo con l'orecchie

della mente, come che mi auertisse del gran pericolo, che su ole auuenire a'sonnolenti, a pigri, & negligenti, i quali sono per fare un lungo camino & uenuta la notte si ritrouano per 1. Ref. strada senza poter arriuare, & però parche mi dica, Surge, & comede, grandis restat uia.] Lieuati, & mangia per che ti retta a fare lungo camino .Per questo accorgendomi essere molto lontana dal monte della per fettione, con tutta quella follecitudine, che posso mi leuo per far collatione spirituale, & fortificarmi nella fanta oratione, pigliando da que-

19

No glo alungt ti i San

Il S che m cendo terra? re in te con ue. mia dap le cofe le stò c uolta,8 te uolt piange con ui mi lafe

La D do, con lanza, quella Surge ( tuis,& mari tu fonno d minerà. me cred che gli eij che redde

menten

dagine

roatea

cuore,

lmente

ore, co-

diuina

quelle

ropera

affretta

criano

a, uc-

il Sig-

dendo

ente,&

iocon

recchie

pertiffe

meni-

gently

amino

no per

& però

mede,

man-

go ca-

ni esse-

lla per

lecitu-

nella

que-

fo

colla-

sto glori oso cibo ardire per caminare à lunghi passi la sú, doue sono arrinati i Santi, & scrui del Signore.

Il Sabbato mi pare fentirlo, come che mi riprendesse aspramente dicendo: Surge, cur iaces pronus in Iofue ? terra? Lieuati, perche ti stai à giacere in terra ? Questo mi pare sentirlo, con uergogna, & confusione della mia dapocagine, che non fo conto del le cose del Cielo, ma come un'anima le stò col corpo, & con la mente riuolta,& tutta giacendo in terra, quãte uolte con questo ricordo mi leuo piangendo dirottamente, & pregocon uiuo sentimento il Signore non mi lasci più in tanta miseria, ma uera mente mi risuegli dal sonno, & balor dagine interiore.

La Domenica similmente mi ricor do, come che mi effortasse alla uigilanza, & ad hauere il premio, che quella riporta, & parmi udirlo dire: Surge qui dormis , & exurge à mor- Ephe. To tuis, & illuminabit te Christus . Licnati tu che dormi, & risuegliati dal sonno della morte, & Christo ti illuminerà. Me l'imagino altre uolte come creditore, che mi dimada quello. che gli debbo per gli infiniti benehcij che mi ha fatto, dicendo : Surge, Mat. 18 redde 9 debes . Lieuati, & restituisci

quello

quello che deui.

Efferci-

. Con queste considerationi sento tij nel le particolar sollecitudine alleuarmi, & uarsi la rispondo al Signore con tutto il cuomattina re con diuersi sentimenti, & specialmente con quel uerso del Salmo: Paratum cor meum Deus, paratum cor meum, Come se gli dicesse: Ecco. mi Signore preparata à fare la uostra santissima uolontà; Ecco il mio cuore, che ue l'offerisco hoggidi, & in tut ta la mia uita, preparato alla croce. & alle tribulationi, per il riposo, & consolationi, pregoti Signor mio, che discacciate da quella ogni macchia di peccato, acciò sia perpetuamente uostra uera habitatione. Poi fattomi il segno della Santa Croce mi uesto, salutando la Santissima Trinita con tre Pater nostri, & tre Aue marie, & il Credo, & la Beata Vergine con un'Aue maris stella, pregandola, che m'indrizzi al porto, per tutto quel giorno, senza pericolo, & alla fi ne della uita al porto ficuro del Paradiso. Saluto anco l'Angelo mio custo de, & i Santi di quel giorno de'quali mi son proposta fare special memoria)sicome apprello si noterà) con un pater noster, & un'Aue Maria per . a.s uno.

Della.a



Re, pol Auuoca te,per n nere qu derano me gr dispiac gligen: l'amici ne'loro ricorrer cosi mo confide habbiai uocati, do 101 appress. dinotio loro an dolore, la nostr te, &

non h

Spirituale =

Della diuotione, & inuocatione de'-Santi. q . Cap. Secondo .



fento rmi,&

il cuo-

pecial.

no: Pa-

im cor

Ecco.

uostra

o cuo-

in tut

croce,

010, &

mio,

i mac-

petua-

e. Poi

oce mi

rinita

ema-

rgine

adola,

tutto

kallafi

Para-

custo

'quali

nemo-

ia per

ella

I come gran consolatione, & confidenza hanno le persone di questo mondo, quando in Corte del Papa, Imperatore, à

Re, possono haueralcun Signore, à, Auuocato per amico, ò alcun parente, per mezzo del quale possono otte nere quelle gratie, & f auori, che desiderano: & per il contrario, si come gran dolore, sconsidenza, & dispiacer hanno, quando per loro ne gligenza & dapocagine han perduto l'amicitia di quelli, & uedono, che ne'loro bisogni non ritrouano a chi ricorrere per aiuto, ò fauore alcuno : cosi molto piu gran consolatione, & confidenza haueremo noi (poi che habbiamo non uno, ma infiniti Auuocati, parenti, & fratelli, secondo lo spirito nella Corre del Cielo hauere. appresso l'omnipotente Iddio) se per dinotione, & memoria tenessimo la loro amicitia, & per il contrario gran dolore, dispiacere, & scofidenza sarà la nostra, quando nell'hora della mor te, & nell'estremo nostro bisogno non haueremo à cui ricorrere, che IA-

Dinotia ne parti colarede Santice me sepue

interceda per noi, ilche tanto più ne dispiaccia, quanto più la necessità satà grande, & che per pura negligenza, & dapocaggine habbiamo perduto tanto aiuto. Però intendendo io questo, per non incorrerein tanto ma le, mi son ssorzata sar memoria, & ha uer particolar memoria ad alcuni Santi, iquali ho raccolto, & ordinato per i giorni della settimana, per

non hauer confusione nella diuotione di quelli,& no mi scordare quello, che ho pensato,di fa re, andando sen

ordine: i nomi de quali,con li giorni fo no i fe qué ti.



Do-



Marzo.
San Rafael
Sant Angel
nacqui
SantiSera

Spirituale.

61

Dominica

iù nê

tà laigenerdudo io
to ma
,& ha
lcuni
dina, per



I Santi Angeli.



AN Michele, & ame moria de tutti i Santi Angeli, à 29 di Set tembre . & à 8. di Maggio. San Gabriele, à 25. di

Marzo.
San Rafaelle, à 9. d: Maggio.
Sant Angelo, custode nel giorno ch'io
nacqui.
Santi Serafini.

Santi

Santi Cherubini. Santi Throni. SS Dominationi. Sante Potestà.

SS. Principati
SS: Arcangeli
Santi Angeli.
S. Angelo cuftode della mia Religione.
Tutti i Santi
Angeli.

I Sant

SAN
Giu
San Pietr.
San Paolo
Sant' Ana
S.Giacobo
San Giou
Decen
San Tho:

S Iacobo San Bart. San Simon San Thad San Matt. San Matt. San May San Luca Signore

San Filit

Lunedi

rincipati

rcangeli Angeli.

ngelo cu.

ode del • mia Re-

ione.

ngeli.

incdi

i Santi

Lunedì,

I Santi Apostoli, & Discepoli del Signore.

SAN Giouanni Battista, à 24. di Giugno. San Pietro, à 29. di Giugno. San Paolo, à 30. di Giugno. Sant Andrea, à 30. Novemb. S. Giacobo maggiore, à 25. di Lug. San Giouanni Euangelista, à 27. di

San Giouanni Euanzelista, à 27. de Decembre.

S Iacobo minore. ][ Maggio. San Bartholomeo, à 24. d'Agosto.',

San Simone. Il à 28. d'Ottobre.

San Mattheo, à 21. di Settembre. San Matthia, à 24. di Febraro.

San Marco, à 25. di Marzo.

San Luca, etutti i fanti Discepoli del Signore. à 18. d Ottobre.

Martedi

Martedi.

I Santi Martiri.

SAN Stefano, à 26. Decembre.

San Lorenzo, à 19. Agosto.
San Vicinzo, à 22. Gennaro.
San Sebastia no, à 20 di Gennaro.
Sant Ignatio, al 1 di Febraro.
San Giouanni e Paolo à 26. Giugno.
San Cosmo e Damiano, à 27. Settembr.
S. Diomsio Ariopagita, & comp. à 9.

S. Dionisio Ariopagita, & comp. 29.
d Ottobre.

San Barnaba, à 11 Giugno, & san Timotheo à 22. Genaro

6 Lino à 23. Settembre san Cleto à 3. Marzo, 19 sin Clemente, Papi à 23. Nouembre.

SS. 40. Martiri, à 9 di Marzo. San sifto Papa, con sette compagni, à

San sifto Papa , con fette compagni , à 6 d Agosto. S.Dieci millia Mar.à 22. Giugno.

5. Mauritio, ecompagni. à 22. Settemb.

S Biagio à 3 Feb & fanto Appolinare, con tutti i fanti Martiri à 23; Lu-

San Mari bre. S. Nicolo 1 San Dam. San Mare & Leone h S. Remigi San Greg di Noi Sant' Al Pio I. Pap San Pauli S.Giuliano S.Leandra Santo Eu glio. Sanpatri

sis fami

SAN bre

# Mercordi

I Santi Pontefici.

SAN Siluestro Papa, à 31. di Decem bre. San Martino Vescouo à 11. di Nouembre.

S. Nicolo Vescouo, à 6. Decembre. San Damaso Papa. a 7. d Ottobre.

San Marco Papa, à 7.d Ottobre.

8 Leone Magno Papa, à 11.d Abrile. 6. Remigio Vescouo, à 13. Gennaro.

San Gregorio miracolofo Vescono à 17.

di Nouembre. J. Berijacio. Sant' Alfonso Vescono, à 23. Gennaro.

Pio I. Papu, a 11. di Giugno. San Paulino uefcouo a 22. di Giugno.

S.Giuliano Vefcoue a 9. Gennare. S.Leandre Vefcoue a 27.di Febrare.

Santo Eustachio Vescouo, a 16. di Lu-

glio. San Civi lo Bovomeo a 4 Nouembre San patritio Pescouo a 17. Marzo, & tus

si i santi Pontefici.

mbre

aro ugno -

mp. à 9.

:leto à 3° 198.à 13=

pagni, à

ono. cettemb. bollinares 23; Luc

rcordi

# Prattica !

# Gionedi

### I Santi Dottori.

A N Gregorio Papa, à 12 di Mara Sant Ambrosio Vescono, a 7 di Decem-S Agestine Vefecuo. à 28 d' Agosto. S. Girolamo, à 30 di Settembre. S. Balilio Vescano a 14. di Gingno. Sant Athanasio Vescouo, à 2. di Mag-S. Giouanni Chrisostomo Vescouosa 27. di Gennaro. S Civillo V escono e a 29 di Gennare. Sent Hilario V- feouo, aiz. di Cennaro. S Epifinio V. scovo a 12 di Maegio: S Tomafod A privo, a 7 di Marzo. San Gregorio Nagian 7 no Vescouo ? 13.di Cennaro. San Bonauentura, a 14. di Luglio. San Bernardo, a 20 d'Agosto. Sant Anselmo, a 5. de Luglio . To tuttit Santi Pontefici.

Li sar

Santo Santo Santo San Par Santo San Par Santo San Estan Esta

Sant's

S. Aleffe S S. Sei

San Pl

Li fanti Confessori , non Pontesici, ne Dottori .

CAN Giosep.à 19 di Marto. S. Benedetto à 21 di Margo. San Romando. Sant' Vntonio, à 17 Gennaro .

S. Francesco, a 4. d Ottobre.

di Mara

Decems -

rosto:

di Mag-

10,A 270

ennayo.

०४० , ते

tutti

rerdi

73782

0010.

ioa

S Dominico, à 4 d Agosto.

San Paolo prima Eremita à 19. di Genaro: 8. Donnico devicato

San'o Hilarione Abbate, à 21. di Otto. bre

Sant'Honofrio, a 11. di Giugno.

S. Francesco di Paula, à 2. Aprile. San Ledouico Rè di Francia, à 25. de Agofto:

S. Bernardo Senefe a 25 di Mazgio.

S. Aleffio, a 17. di Luglio.

S S. Sette Dormiente, à 27. Luglio .

San Placido, a 5. d'Ottobre, e san Leo. nardo, à 6. di Nouembre.

Sant' Alberto a 7.d Agosto, con tuttia Santi Confessori.

Sabba-

Ntori za, c

Santi m farebbe

ceffe, n

ta di fa che pro

la uita l

con que

confide

tesse far

& racco

Second

**fpeciale** 

cheuer

& nell'

feste,

mio, c

ristimi,

uesse ue

to, che

nando c

la poca

riceuer

ti, che

& del

lontana

dubia, fi

ti. Alti fe mi po gnore, hi de di

## Sabbato

Le sante Donne Vergini, & Martiri. & Vedoue.

ANT Anna, à 26. di Lugl. anta Maria Maddalena, à 22. Luglio . Santa Marta, à 29. d'Agosto. Santa Agnese, a 21 di Gennaro. Santa Catherina, a 15. Nouemb. Santa Agata, à 5 Febraro. Santa Lucia, à 13. Decemb. Santa Cecilia, a 22. Nonembrio. Santa Barbara, a 4. Decembrio. Santa Eugenia, a 25. Decembrio. Santa Apollonia, à 9. Febraro, e santa Tecla, à 22. Settembre. Santa Chiara a 12.de Agosto, è S.Catherina da Siena, a 29. Aprile Santa Sinforosa, con sette figliuoli, a 18. di Luglio. santa Elisabetta, a 19. di Nouembre, s. Paula, à 26. di Gennato, e santa Bri-

gida al 1. di Gennaro. sant Orfolina & comp. con tutte le ss. Verg & Ved. à 21. Ottobre,

Intor-

artiri.

22.L#-

abre, so

a Bri-

e 18 550

105

Ntorno alla dinotione, & rineren-Lza, che douerei hauere a questi Santi miei auuocati, conosco, che sarebbe niente tutto quello, che io fa cesse, nientedimeno son stata auertita di fare le cose seguenti. Prima, Vita de ! che procurasse sapere alcuna cosa del Santi si la uita loro, accioche hauesse loro, debbe sa con questa cogitatione più amore & pere per confidenza, & che nelle loro feste po hauer la tesse farne memoria, meditandola, diuotio-& raccontandola per loro honore. ne. Secondo, che nelle loro feste face se Allegrespeciale allegrezza, imaginandomi Za delle che uengono dalla Corte del cielo, festinità & nell'oratione al nespero delle loro de santi. feste, li raccogliesse dentro il cuor mio, come forastieri, & amici carissimi, i quali molto tempo non ha uesse ueduto. All'hora m'e stato det- Ragiona to, che mi sforzasse tratenerli, ragio mento, o nando con esso lor di molte cose. Del medita. la poca preparatione, che ho fatto in tione nel riceuerli. de miei difetti, e mancamen la nigi. ti, che continuamente commetto, lia de i & del remedio. Di essere molto santi de Iontana dallo stato loro, incerta, ti. dubia, se arriverò doue loro son gion ti. Altra uolta, che li dimandasse se mi portano alcuna nuona del Signore, dicendo, [ Annunciato mi- Cant. 2. hide dilecto &c. ] Ma piu ditutti

mi trattenesse in dimandarli limofina spirituale, con tutto l'affetto che Mat. 25 porcsie, dicendo, [ Date nobis de o-Ico nettro, quon: am lampades ne ftræ extinguinent, Datecidel voltro oglio, accioche le nostre lampadi non fi frengano. Con questo mi pare di Lauer Iore una fanta inuidia del felice stato che hanno già sicuro, di-

Plal.64. cendo al Signore : [Beati quos elegifti, & affumpfitti, habitabunt in atriis tuis. Beatison quelli, che bauete eletto, & affunto per che habitino ne i palazzi uottri. Cofi con questi, &

Fifta de altri sertimenti mi sforzo di trattes nti si nerela memoria, diuotione, & afcelebra. fetto, che la mia negligenza mi lana con la feia hauere. Poi nel grorno della pro mortifi - pria felta, mi sforzasse : fare alcuna cationi, mornificatione di astinenza, disciplier dino na ufficie vele, & li imitaffe in alcuna tioni. victù, che loro specialmente hebbero. Cosiancora, chericeuesse la

fantissima communione, facendo La m:- con esso loro un bancherto spirituamoriade le del corpo di Christo nuttro Sii fanti cò gnore.

\$6.

Terzo, ogni giorno, che attendeleattore le a ricordarmi di quelli Santi di quel parime giorno, come fono descritti di fopra questo fo la mattina, quando mi leuo salutandoli. Poi quando dico la co-

rona

rona del per ogni foprader conto d quel Mit il che fac di molto

Quel che non malo die dicendo. la cena un Kinfine cofifici gnore, & fariliber latorie, le mani quelle. gliano ti dice, to Atraction tienel?a dida da 1 Incorrer

Mauo ma di me una cofa spiritual. prohite gel cho

rona del Rofario di quindeci poste, per ogni potta mi ricordaffe d'uno de sopradetti quindici Santi, & facesse conto di parlare con loro fopra di quel Mistero della vita del Signore, il che facesse bene, mi sarebbe causa di molto profitto, & consolatione.

Quetto Rofario son stata anisata che non lo dicesse tutto in un hora, per la malo diudelle per tutto il giorno, guardia dicendo alla mattina su'all'hora de del cuopranzo uno di cieque potte, infino al re, come la cena un'altro d'altre cinque poste, si dice,et & infino al dormire il refto, pere e dei frue cofi fi mene occupato il cuore col S: to, che gnore, & co' fuoi Santi, & per poter fa. fariliberamente molte orationi iaculatorie, & molti fospiri, per hauer nel le mani sempre materia pionta per quelle . Con quelto effercicio fi ragliano tutti i cattiui pensieri dalla ra dice, tutti i uitii della uanità, di-Arattione, curiolità, & superbra, trattienel'anima humile, semplice, & can

dida damelti peccati, che potrebbe

incorrere. Ma uotrei qui molto dolermi, pri- non pi ma di me, che intendo tanto bene, & g'ir li una cosa tanto necessaria per la nita mezi per spuituale, che è impossibile far ma la guar. profitro senza la gua dia predetta dia del del cuore, nientedimeno fo tutto cuore.

fredda-

Dolorez

endelli quel fopra nileuo la co.

0112

limo.

to che

de o-

ar ftræ

100-

mpadi

mi pa-

dia del

o, di-

elegi-

atills

auere

bitino

efti, &

tratte. & af.

mi la-

Ila pro

alcuna

Copil-

alcuna

c lieh-

iesse la

acendo

itua-

ro Si-

Prattica

freddamente, come che non mi importasse. Dopò uorei piangere la cecità di molti, a'quali paiono simili es sercitii, cosa malenconica, e fastidiosa,e ch'appartenga solamente ad heremiti, o non necessaria, ma per adesso mi pare, che solamente mi conué ga pregare il Signore, ci dia la sua santa gratia, & infiammi la uolontà intanto, che ci unisca col suo spirito; acciò mai ci possiamo slontanare dal la fua diiettissima presenza.

Memo-91a € 624-Rodia de Janti nelle fagiorno.

Nota.

Quarto, che mi ricordasse ancora di questi Santi, segnati per le facen de del giorno, hauendone uno per difenfore, come faria a dire, uno che mi difenda, & priega per me nel dorcede del mire, un'altro mentre fo l'oratione, uno altro mentre dico lo ufficio, cosi quando ito alla Messa, nel lauorare, nel definare, & in tutto il resto sino alla sera. Di questa maniera potreb be ogni uno a luo modo spartirsi per le facencie del giorno, pigliando il Santo, che li piacerà per ogni una di quelle & confolarsi (parlando con lorointeriormente ) della loro memoria, della fanta utta, che hanno fatto: & dolendosi de i proprii difetti o facendo altro trattenerh nel giorno, secondo lo Spirito Santo lo inspirerà.

Dell'-

Dell'uffi

giorno, mediatan nedice la l'ufficio : effetcitat gineafa PI.II pri manzi ch Spirituale . 73

Dell'ufficio dinino, & quello che potrei fare per dirlo bene, & con
dinotione. Cap Terzo.





n mi im=

re la co-

fimili ef faftidiote ad heper adefmi conue
ia la fua
uolontà
spirito;
nare dal
le facen
uno per
uno che
nel dorpratione.

cio, cosi

morare,

fo fino

a porreb

rtirsi per

liando il ncuna di

o con los

memo=

nno fat-

difettio

el giora

to lo in-

Dell'-

O desiderato di usar Vssiciodi molta diligenza per uino codirbene, & con diuo me si de tione, e gusto l'usticio uerecita diuino, piu che di sare re. tutte l'altre cose del

giorno, perche con quello si tratta im mediatamente con Dio, si loda & benedice la sua Divina Maesta, & si fa l'ufficio de'beati in cielo. Però mison essercitata con la mia solita dapoccagine a far le cose sottoscritte a tre capi. Il primo, che cosa potrei fare innanzi che io dical'officio. Il second

D che

Prattica

che potrei fare dicendolo. Et il terzo

hauendolo già detro.

Innanzi, che nenga a dire, ò cantare l'officio Diuino, per non far queflo freddamente Primo misforzo ad eccitare, & rifuegliare me steffa a diuotione, & feruore, parlando coll'anima mia di queste cose, cioè. Auer-Confide tifci anima mia, l'oificio grande, che il Signore t'ha donato di Iodarlo, benedulo, & adorarlo in terra, facenche si in dori in questo simile agli Angeli, che fanno il medefimo in Cielo, Ricordaà dir lu ti delle molte promesse, che gli hai latro, di seruirlo ueraméte con tutto il cuore & con uiuo amore, & d'atten dere alle cote sue con perfettione, & · dell'obligo grande, & infinito, ch' hai per farlo, per gli innumerabili benefi cii, che t'ha fatto. Attendi un poco al feruore, & dinotione de' Santi na [sati, come nel dire o cantare l'utficio erano tanto accefi, che molte nolte usciuano suora di loro itelli, & furono degni di ticenere gli Angeli in loro compagnia per il grand'amore che hauenano nerso il Signore, & per la uita Angelica, che faccuano ffando in terra. Confidera anima mia la Maeftà, & grandezza dei Signore, iloua le debbi lodare, l'indegnità, baffez-2a, & mileria tua, & come fei del-

rationi inan (i , cominci ficio.

tuttoi più nô radifo, ne in q fua mi

Seco rio di f Signor tifico, & mi p cole fer gloria. Phum gnore tutte tiffim terra, & & per t ficio in nione · fo in ( lodati Die, A ne Mai mente glorno ditutt dellap gratian il Sign

menu

outur

tutto inhabilissima per lodarlo. Et di più no ti scordare della gloria del l'a radiso, pensando, che se lo loderai be ne in questo mondo, meritarai (per fua misericordia) lodarlo migliormente in copagnia de'Beati in cielo.

Secondo, cosi commossa al desiderio di servire con uno niuo affetto al Intentio Signore in quelto Diumo ufficio, ret che fi ha tifico, & indrizzo la mia intentione, di haue & mi propongo di dire l'e fficio per le re per re cole seguenti, dicendo. Sia a lode, & citar l'u gloria della santissima Trinità, & de ficio. l'humanità gloric sissima del mio Signore Grefu Christo, in unione di tutte le sue seruentissime, & frequen tissime orationi, che fece stando in terra, & fa adesfo alla dell'ra del Padie, & per tuttili sensi che in questo nfficio intende lo Spirito fanto: In unione ditutte le lodi, con che ades-So in Ctelo, & per tutto il mondo è Iodara, & glorificara la Macstà di Dio, Alhonore della gloriota Vergi ne Maria, & ditutti i Santi, & special mente di S. N. miei diucti in questo giorno, per la falure, & intentione di tutta la santa Ch elà, in memoria della passione del Signore, & in ringratiamento di tutti i beneficii, che il Signo.e m'ha fatto, & particolarmente per tutti coloro, iquali fi, fon

il terzo

cantafar queorzo ad Paa di-

coll'a-. Juerc, che il

lo, befaceneli, che

icordae glihai

un titto d'atten 10nc, &

o,ch'hai hench in poco

nti nala l ufficio nolte u-

& furoeli in lo icre che & per la

ando in la Mac-14,110113

, ballez e iet del

Intto

no raccomandati alle mie orationi vini, o morti, per penitenza, & temis fione di tutti i miei peccati, & per aquistare la gratia del Signore desidero dire, o cantare questo officio. Piac cia alla sua infinita misericordia, che lo possa far degnamente Amen. Pater noster. Aue, Maria. Credo &c.

Santi di noti, co me cipol Sono a lo dare ilSi gnore.

Terzo, innanzi che incomincio, in uoco i miei Santi diuoti di quel gior no, come sono di topra notati, che mi aiutino alodare, & cantareal Signore questo santo officio, per esser sua Maestà maggiormente glorificata, & honorata da cosi buona compagnia.

Fatto questo, (del miglior modo che posso) innanzi, che incomincio mi sforze, dicendo l'ufficio, far alcune

altre cofe.

Modesefficio.

Et primo, in quanto al corpo, son fia eri-, flata auertita che io stia modestissima u erenta mente con ogni riuerenza, grauità in dir lo spirituale, & uigilanza, sedendo, o in pie come le altre, & che mi guardi di non far segno, ò giuocare con le mani, e piedi, o sguardar questa e quell'altra, perche farcbbe immodeffia, & chiaro inditio di mente diffratta, & che ha assai poca riuerenza al Si: gnore, colquale sta parlando.

Secondo, in quanto all'attentione mi è stato similmente detto, che ia,

dica,

dica,ò to il re tenta : fe ben col me za d'h quale la Dio mente uno de no pen to,che respor mente re il S tron 20 pe mutal me for Ro , F che ua Butte farie, fimila l'office Zi gli noftro cantal tillima

gratia

Dinip

feri,

t Attêtloa ne diuota indir l'ufficio.

dica, ò canti i Salmi, Lettioni, & tut to il resto con la mente raccolta, & at tenta á quello che si fa, e si dice. Ma se bene intendo le parole de' Salmi, col medefimo côseglio ho fatto usan za d hauere altra attentione per la quale intedo più & ho piu ge fto (per la Dio gratia ) che se attendesse solamente alle parole; & questa è, che uno de'miei Santi diuoti di quel gior no penso, che mi ainti, facendo conto, che risponde al uerso del Salmo, o responsorio, rallegrandemi interior mente, che tal Santo m'asuta a lodare il Signore nel primo Santo, & l'al tro nel secondo, & cosi l'altro nel ter zo per tutto il matutino, & hore: murando i Santi per ogni Salmo, come sono sopra notati. Oltre di que-Ro , per por piu freno alla mente che uagamente discorre all'hora per tutte le cose buone, e cattine necesfarie, & non necessarie, mi è stato fimilmente ordinato, che dicendo l'officio m'imaginasse hauere innanzi gli occhi spiritualmente Christo nottro Signore crocififfe, & diceffe, o cantasse un Salmo alla testa sua santissima con affetto di dolore, di ringratiare, di Iodare, o henedire sua Dinina Maestà, laquale ha per li miferi, & ingrati peccatori sopportato

o, fon thistima granità do, o in tardi di le mae quelodellia, stratta,

rationi

& remil

& pera-

defide-

o Piac

ia, che

n.Pater

icio, in

clgior

che mi

Signo-

ser sua

cata, &

agnia.

r modo

minclo

ralcune

che ia,

al Sie

tanto affanno. Vn'altro Salmo cantaffe alla finistra mano, con i medelimi affetti, ò con fentimento di marauiglia, uedendo colui, ilquale ha crea to tutte le cose con le sue mani, legato, & inchiodato per amore sul duro legno della Croce. Similmente dicef seglialtri Salmi alla finiltra mano, a'piedi, al coffato aperto per amor no stro, & poi ritornasse alla testa come prima; sforzandomi tenere occupata la mente con quelli sentimenti in teriori, per tutto l'ufficio. Et di più,

Memo- cosi auuertita ho fatto usanza, ( per via de la mutare un poco) hauer innazi gli ocvita di hi del predetto modo, i pôti del Ro Christo sario, ò di tutta la uita del Signore, & nel dire dicendo un Salmo riguardaffe spiridofficio, tualmente all'Incornatione, & un'altro alla Natiuità, Circoncisione, qua do uennero i Rè Magi, quando fuggi in Egitto, & cosi de gli altri misteri, per ogni Salmo, applicando il fentimento del cuore à quello, che si uede nel misterio d'amore, o d'odio, d'allegrezza, ò di dolore ringratiando, & lodando il Signore hauer fatto per noi tal cofa. Questi ponti non descrino qui per ogni Salmo, per che più seruità ad ogni uno , che tra nagli un poco à cercarli, & collocar li, che di hauerli feritti lenza ufarli, REVA

ma'e ne rati,acc quando

E'pe ho ritr mo(pe nonleg grande debbior contuff Ito, co gliar ar quello fanto giori colco ma, pi

> uniù s All: debbo mmi: fatto, & glor quello datoice tato co

Secr colah ne (rit darmi

ma è neceffario che siano ben preparati, acciò non stij a cercarli all'hora,

quando ha da dire l'officio.

o can-

redeli-

marana crea

I,lega-

ul daro

te dicel

mano,

norno

come

ccupas

nti in

di più,

( per

g|106-

del Ro

nore,&

e spirts

un'al-

e, qua

o fug.

milter

il fen-

e li ue-

odio ,

ratiane

ier fat-

ponu

no, per

che tra

Hocar

ufarli, ma

E'però d'annertire la difficoltà, che Difficolho ritrouato nel principio di quest'està chess fercitio, la quale potria toglier l'ani. ritrouamo(per tentatione del Demonio) a ua nel non leguitarlo. Ma confiderando la principio grande utilità che da quello fi riccue, de gli efdebbiomo per gloria del Signore, & ferenti confusione, del nemico, così in que Spiritua sto, come in tutte l'altre cose, pi-lisi ha gliar ardire, e seruore di continuai da vinquello, che col lume dello Spirito. cere. santo, & approbatione de nostri mag giori ueggiamo effer buono, perche col commuo uso ogni cosa si facilissima, piacendo cosi al Signore, acciò la untù s'acquisti con trauaglio per do narci maggior corona.

Alla fine dell' ufficio, subito mi Vfficio di debbo inginocchiare, & primo offe- uno fini ri: mi al Signor con tutto quello,c'ho 10 di difatto, dicendo come prima, Sia a lode re, che si & gloria, &c. Vt supra: Offerisco con die fare. quetto le piaghe, che hauero risguar

dato con li misterij, che hauero trat- Primoof

ferire . tato con la mente. Secondo, discorro un poco in che Secondo cola ho errato, & fo una deliberatio- discorre ne (ritrouandomi in fallo) per emen- re per gli darmi, & ancho in che cosa (per gra- erreri.

tia del Signore) mi son portata bene, & penso consernarla, & accrescerla.

dono, e ringra. tiare.

Terzo, dimando perdono de gli er TerZo rori, che ho fatto contro li predetti diman- propositi, & ringratio il Signore del dar per- be fatto. Rendo gratie ancora alli san ti di quel giorno, che m'hanno accom pagnata tanto lungo tempo, per poter lodare con esso loro meglio il Signore. Tutto il sopradetto mi sforzo farlo non folamente al marutino, ma anco a tutte l'altre here, & anco quando alcuna nolta dico l'ufficio, sola fuor del Coro, eleggendomi per questo un lungo dinoto senza difturbi, & impedimenti, per poter commodamente atendere al seruitio diuino.

> Dell'Oratione Mentale. Cap. Quarto.



N meditatione mea exardeftet ignis . ] Queste parule del .pfetra Dauid uogliono piu chiaramente dire; Quel fuogo di

charità, che Christo nostro Signore uenue ad accendere in questo mondo, infiammando l'anime noffre di un uiuo, & ardente amore uerso la

**fua** 

fua Dit troua f altra u mental do quel ui atte ghi no tri talm mancare titreuar freddi, del Sign mi, & 2 12.Cun tuttoi manco fo, mi ricotte ogni ho iettioni fimo del Creato monio diligen isperier fercitio, cace me gran per

del fuo!

Spi onat

nerogy

icendo

fua Diuina Maesta, te alle uolte si ritroua spento, non si riaccende un'altra uolta, se non nell'oratione mentale, e meditatione. Ma essendo questo santo effercitio che pochi ui attendono (fi uede in molti luo ghi non esser conosciuto, & in altritalmente sossocato, che sta per mancare del tutto . Et per questo si Oratioritrouano da ogni parte tanti tepidi, ne quan freddi, & agghiacciati nel feruitio to fia ne del Signore, amatori di loro medefi ceffaria. mi, & amici della propria commodi ta. Conosco chiaramente in me stessa Maliche tutto il lopradetto. Et di piu quando uengona manco da quella poca oratione che dalascia fo, mi ritrouo in tanta cecità, & mile re l'ora. ricottenchiata, & senzalume, che tione. ogni hora inciampo in mille imper fettioni, e peccati, in danno grandislimo dell'anima mia, oftesa del mis Orarie. Creatore, & in sodisfattione del De ne è mes monio dell'inferno, ilquale con ogra Zo effica diligenza cerca impedire ( come per ce per la isperienza si proua ) queito santo es- perfetio

sercitio, sapendo lui esfere il più cffi- ne. cace mezoper far uentre l'anima a gran perfettione, e timore, & amore del fuo Signe re. Però so stata sempre Ipionata na molte uie a pigliar da do uero questo fanto effercitio, & cono icendu la mileria, & dapocagine, mi

ta bene. escerla. de gli er predetti ore del alli fan o accom per pooil Si i sforutino,

nificio, omi per nza dir poter ferui-

& anco

ne mea enis · I edel po ogliono inte diogo di Signore monoffre di erfo la

[ua

son posta à dimanda to al Signere, con uiue lagrime, acciò me ne faccia gratia, poi ch'è dono suo, & credo, che per questa nia l'otterrò, per sua mitericordia. Così prego ogni persona spirituale, & Religiosa, che pigli ardire, & animo d'attendere con ogni itudio, & diligenza possibile à quelta santa oratione, pensando non ester uenuta per altro al mondo le non per quetto, & che la uita che li resta, non per altro gliela concede il Signore, se no per questo effetto. Poi che senza oratione, meditatione, ò descorso delle cose della nostra santa ·fede con guito, la persona in parte è

Quatro simile à gli animali, & del tutto a i ricordi, gentili, i quali mossi solamente dal per far senso esteriore, tutti stanno immersi bene l'o-nelle cose del corpo, lontani à fatto ratione, dalle cose mentali, e divine. Per que medita sto ho descritto qui i seguenti quattione tro ricordi i generale, hauuti da'mici Conside Padri spirituali, da'quali son stata gră ratione demente aiutata.

Mota.

bauerfa Primo ricordo è, che deue la perme, edesi sona che vuol ottenere questa giatia derio di dell'oratione, pensa spesio, che cota far oramuone l'anima, per haner same, & de tione. siderio di quella, & breuemente pesi le cose seguenti.

Primo, quelle parole, che diffe il Si

gnore elt nei tem e ca ] 1. hacie mail: Poula n parte. tiont, quale o ta,mai dobata 22, 61 ottm. . Eulite ne tu chiono Sec. heatitu che ar latio. & con per al

non p
Onde
In que
capatre
comme

patria done Te

gnore alla Maddalena. [ Potro unum ett necessarium, Maria optimam par Luc. 10. tem elegit, quæ non auferetur ab ca] una fol cota è necessaria, Maria ha electo la miglior parte, la quale maile sarà tolta. Chiama il Signore Cola nuceflaria, ottima, & la miglior parte la meditatione, è contempla-. tione, fignificata per la Maddalena, la quale chi meramente ortiene una uol ta;mai non la perderà. Adunque la Contem dobbiamo, con ogni fludio, diligen platione za, e trauaglio acquistare, per esser mai non ottima, migliore, & più necessaria di si perde. .tutte l'altre cose, le quali alla fi ne tutte le lasciaremo, in queito

: 72 ?

mondo.

Secondo, il fine dell'huomo è la Amordi heatstudine, laquale non è altro, Dio vie che amare, lodare, & contemplar'. ne per l' ldaro. Ma a questo amare, lodare, oratione & contemplace , non si può uenire emedit per altra uta, ne ui è altro camino, se tione. non per l'oratione, & meditatione. Onde quella persona, che l'ottiene in questo mondo, ha un pegno, & Oratiocapaira per hauerla in quell'altro, in ne ha da cominciando nel camino à guilare, to allisa ·& scorgere da lontano l'aria della sua ti tutte patria, & approfitma piu al fuo fine, legratie. doue eternamente ha da ripofare.

Terzo, i Santi non fon uenuti per

altra

A2 213112 checota me, & de ente péh

Signate,

e ne fac-

o, & cre-

errò, per

rego ogni

giola, che

arrender

a pollibi-

pentando

1 mondo

ita che li

ncede il

etto.Poi

atione, o

ttra fanta

n parte iè tutto a 1

nente dal

immerli

i à fatto

Per que

nti quat-

ei da'miei

n Haga grá

ie la per-

diffe il Si gnore

altra uia a tanta perfettione, & a cosi marauigliose uirtu, a tant'opere stupende, & a tanta altezza di spirito, se non per l'oratione, e meditatione. Per quetta fi sono fatti Tempio dello Spirito Santo, sono stati gratissimi à tutta la Corte del Cielo, & à tutti gli huomini del mondo, mentre uiueano. Con questa hanno aiutato più il prossimo, & la santa Chiesa, che co qual si noglia altro mezo, perche habitando il Signore ne' cuori de'fuoi serui, tutti i suoi pensieri, parole, & opere loro sono ripiene di frut Toan. 15 to . Qui maner in me, & ego in eo (dice il Signore, ) hic fert fructum, multum, quia fineme nihil potettis facere. Debbiamo adunque darci tutti da douero à questo santo esser-

nelle sante uirtù in questo mondo, sa Oratio- remo anco loro compagni nella glo-

ne non ci ria del Paradilo. la/cia tè

Nota .

sare.

Quarto, è cosa certa, che habbiamo necessità grandissima di sar bene & spello con quelta santa oracione. per non effere tanti, uinti, & fuperati dal nemico, essendo ella in lume, l'appoggio l'aiuto, & conforto delle nostre infinite milerie. Diceuail Signorca' Discepoli, [Vigilate, Mat. 26 & orate, ne intretis in tentationem.]

citio . perche se saremo simili a'Santi

Come

il per timo Demo (M)

Con

gilar

tatio

faor

perfi

impe

non

turba

àglia

non

ne, {

fuap

cert

Dio

di ta

moni

al mar

non

alfat

ne,

re,

tioni

cerly, & in 23 pe

85

Come se ci dicesse, se non starete vigilanti, & se non attenderete à sar oratione, senza dubio entrarete in ten tatione. Però si uede colui che non fa oratione, se è secolare, ita in infini ti uitij, & peccati, & s'è religioso, ò persona spirituale, stà in moltissime imperfettioni, è tentato ogn'hora, non gusta di Dio, ne del Mondo, e turbato in se stesso, e dona trauaglio à gli altri, & alla fine cosi disgustato non può durare nella sua uocattone, & ritornato in dietro, lascia la fua profeilione, perilche dona fegno certissimo d'essere abbandonato da Dio.

Quinto, la causa, perche hoggidi tanti stanno in potere del Demonio, & condannati se ne vanno al maccello dell' inferno è , perche non attendendo à pensare un poco al fatto loto nella fanta mediratione, ne si raccomandano al Signore, che gli auti, con calde orarioni, con lequali conoscerebbero il pericolo grande, in che fi troumo gl'inganni & diligenza del Demonio, il quale notre, & giorno ( senza straccarsi ) ulu per uincerii, & rene li focto il fuo dominio, & infleme and ulterebbono forrezza per superazio . Per quelto di-

CCUS

e, & a cofi
opere lluit fpirito,
ditatione.
npio dello
ratiffinià
à tutti gli
re uiueautato più
iefa, che
p, perche
uori de'eri,paroene di frut

fructum, il potestis que darci nto esser-li a'Santi nondo, sa nella glo-

ego in eo

e habbialitarbene pratione, 1, & Iulla in luconforto e. Dice-Vigilate, atten, m.] Mota.

Ceuail Signore per il Profeta Efara:
(Prepterca captinus ductus est populus meus, quia non habuit scientia.)

Il che unol dire, Per quest'il demonio mena legato all'infetno il mio popolo, cioc molti Christiani, perche non ha scienza, cioè cognitione delle loro miserie, & peccati, ne'quali si ri-

trouano, uia della meditatione, perche se conoscessero quello, che sanno, senza dubbio uscirebbono della misera serunti del demonjo.

milera ieruitu del demon 10.

Quette cinque ragioni mi hanno Oratio sempre messo al desiderio dell'oratio. ne feruë ne, e nreditatione, & leggendole spef te proce- so con attentione sento molta moae più tione, per attendere da douero à que dat cuor sta santa uirti. Da quello ho esperimoffo, mentato, che la buona oratione pro the da cede più dal enor mosso, & infiamqua.un mato, che da molti ponti, ò dal luoque al go folitatio, ò d'altra cosa esteriore, sra cofa- benche aiutino molto per questo effetto .

Secondo ricordo è, che deue, procidirio curare bauer le conditioni, & farla ni delle pura delle persone spirituali, altrimen sont re mai nou fara cosa buona, ò persetquali no ta nella sua oratione. Le conditioni g. 1022 far. ton quesse.

Primo, debbe hauere una fame ratione grade delle uniù, & un defiderio terre, & aglic chen le aiu le in rio p. fon d stanza chiest

uente

rein cariff ta,co. tes im Signor ti li be nehan Sec dimei

da tili

citio de Quello de perí andare quello

itunate

uente d'acquillare la gratia del Signo Fame de re, & di fare alcuna cosa, che piaccia le nirtù, à gli occhi della sua Dinina Maestà, il & di p.a che, non si può ottenere senza specia- cere aisi le aiuto del Signore il quale è libera-gnore è le in donare, primo la fame, e deside. gran me rio predetto, & dopò le gratie, che li son domandate, se però con molta in benel o-Hanza, & perseueranza gli saranno ri ratione. chiefte.

Questo desiderio, & same non ha da ettere come l'intendono alcuni, a rituale, iquali basta un poco di buona uolon quando tà, ma grande piu, che si possa ritroua re in persona, che defidera cosa a lu ser gran catiffima, cosi senza dubio sarà satiata, come la Madonna ci dice, [Esurien tes impleuit bonis I Che uuol dire,il Signore ha fatiato, & riempito di tut dimenti, ti li beni, gratie, & uirtù coloro che che turne hanno hauuto fame.

Secondo, debbe fuggire gl'impe- rationes dimentische si slontanano dal Signore, & ci perturbano quello lanto effer fuggire. citio dell'oratione, & meditatione.

Quetti quali fiano, lunga cofa farebbe a notarli qui. Ma breuemente gli breue di conoscerà (senza libro, ne conseglio conoscedi persona, che uiua ) quando utrole re g! im andare all'oratione; uederà, che per pedimen quelli non potrà uenire al luogo de. ti dello itinato, & fe ut fera uenuto, non po- ratione.

Fame [pi bada es

Glismpe banolo-

CEA

a Elafa: eft popu cientiá.) deniol mio po , perche ne delle ali li riie, per-

the fan-

o della

i hanno ll'oratio dole spef ilta moernague eincilone pro infiamdal luoteriore,

ne, pro-& farla ltrinica perfetnditioni

nesto et-

ina fame cito ier-Hen-

ua entrare nell'oratione, o meditatione, per li molti pensieri, che la diflurberano, & gl'impediranno quefto santo esfercitio. Qui had'aunertire, quali fieno questi impedimenti, & ri trouerà non esser altio, che l'esser troppo attaccata a fe steffa, & alle creature, appassionata, & legata con le cose terrene, & che è stata curiosa nel uedere, & ndire, non sa tutte le cose per honore, & gloria di Dio, no piglia dalle sue mani l'auuersità, & le cose contrarie, che le uengono, il che procede tutto dalla prima radice. Hanendo adunque nell'istessa ora tione ritrouato il nemico, lo debbe con og ni te ilecitudine fuggire, spian tare, & tagliare dalla radice la cairia d'ende procede, altrimente in uano s'affaticherà in fare oratione o cercarealtri rimedij, se prima non leua a fatto la caufa del male.

Nosa.

Zelo grā

Te zo con la sopradetta conditiode per la ce havera queffaterza, ch'è un zelo niriqua, brande di tener il cuor suo netto, è de enq- mondo, on tanta follecitudine, & di ligenza, quanto farebbe di qual fi uo-Nobutà glia luogo fanto . Perche ueramente del cuar non fi può imaginare quanto fia la noffro, nobiltà del cuor nostro, poiche è tem pio uino dell'onnipotente Iddio. Ma come habiterà la sua Dinina Macità

in quell fieri ter monio, unole, ca di la ta, tut quella Chore & role, & debbian itare qu Cliore, p. Signore può ne perche fta puri ne lo u me chi: brosio.[9 non guil amerail rai la for

Iddio. Quart miltalus & special ricellere gratia de re, che f

re:[Bea

fi Deum

di di cuc

Spirituale !-

medita

e la di-

questo

tiettiic, ati, & ri

e l'effer

& alle

ta con cuito.

utte le

io, nó

tà; &

no, il

na radi-

effa ora

debbe

e, spian

a cairla

uano

cerca-

leuaa

nditio-

un zelo

etto, è

e, & di

liuo-

amente

1 62 2

neètim

Idio.Ma

Macha

10

in quello, effendo macchiato di pensieri terreni, & che sta aperto al Demonio, ilquale entra, & esce quando uuole,& è fatto di casa di Dio spelon ca di ladri Quando una fonte è turba Noia. ta, tutta l'acqua, che uien fuora di quella, è turbata. Cost quando il cuore è immondo, tutti i pensieri, pa role, & opere sono immonde. Però debbiamo sforzarci amare, & acquistare questa mondezza, & purità del cuore, per poter gustare, & nedere il Signore in questo mondo, quanto si di cuore può nell' oratione, & meditatione: quanto perche se noi non attende: emo a que sia neces sta purità, mai guiteremo il Signore, faria. ne lo uederemo nella uita futura, come chiaramente ci dice Santo Ambrosio. [Si non amas cordis puritatem non gustabis Dei suauitatem] Se non amerai la purità del cuore mai gulte- Ambro. rai la soauità del Signore. Er il Signore:[Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum uidebunt: ]beati sono li mon di di cuore, perche essi uederanno

Iddio. Quarto, ha da studiare nell'Hu- Humilmiltà, lungo tempo in tutte le cose, tà uera. & specialmente riputarsi indegna di è il fonriceuere dal Signore quest'altissima damengratia dell'oratione. Ha da conosce- to d.ll'o

re, che se il Signore le donasse questa ratione, gratia

gratia: & insieme l'altre uttù necesta rie, lei per la sua mala disposizione, & inclinatione usercbbe male i doni di Dio, & perche non è buona per mien te. Cofi shaffandofi di cuore, & consessandosi il tuo estremo niente, il Signorel'inalzerà, concedendole questo, & maggior dono, si come è scrit to, Exaltauit humiles . ]Et in un'al-Lug. 14. to luogo. | Qui fo humiliar exaltabitur. ] Che unol dire, gli humili fo no essaltati dal Signore per molte gra tie, che concede loro. Questo s'inten de di quelle persone, lequali da loro Resis studiano con molta diligenza, & si affaticano da douero ad humiliaif.

Iuc. 2.

Quinto, ha da perseuerare, & con Perfeue tinuare in quetto fanto effercitio, & ranzane dimandario, al Signore col piu gransessarion de sentimento che potrà, sperando so Jer far lamente di riceuerlo dalla sua diuina la pietà, perche lo riceuerà, si come egli oratio. ci ha promesso, dicendo : [ Petite, & accipietis, pulsate, & aperietur, quæ-Luc. 11 . rite, & muenietis. ] Perche senza dubio come buon padre ci darà più di quello, che gli dimandiamo &c. Que fle cinque conditioni (posso dire) che Sono i piu efficaci mezi per acquistare non solamente l'oratione, & meditatione, ma infinite gratie, le quali concede il S chi lo fer conofcer dello, ha ftarle uer gnore, cl zi a fare re in qu

> Terzo quelle co gia delib liderio d Mone, è feguenri Prim

> atto, ef bationi mentea che la ma gliore, p disposto. ta dalle f giorno, Enecell cheilgi. defiderij ebe altrir ca, & arid raccoglie cunacofa che frail pò piā ig óg

cede il Signore liberalissimamente à chi lo serue di nero cuore. Et però io conoscendo questo mi doglio fin'adelfo, hauer perso il tempo per acqui starle neramente, oade priego il Signore, che da hoggi innanzi mi sforzi a fare, che io fascia liudio particola re in quelli.

Terzo ricordo. Auertirà ancora quelle cose, che aiutano la persona Aueri. gia deliberata, & accela con niuo de ... menti ne fiderio di far bene questa santa ora- cessarij tione, è meditatione, le quali sono le la perso.

seguenti.

Primo, i dee pigliare il tem 10 piu già mole atto, espedito da negotij, & pertur sa perf. bationi per poter attendere ficura- re oras: mente al suo Signore, & siritrona, ne. chelamartina à buon'hora è il mi- Orat.o. gliore, perche all'horail corpo è pin ne s ha disposto, la mente è meno tranaglia da fares ta dalle facende, che le accadono il repo pius giorno, & muno la potrà disturbare. commo. E necessario ancora (à chi ha tempo) do. che il giorno, & la sera rinuoui i suoi desiderij, ch'ha hauuto la matina, pee che altrimente diuenteria l'anima lec ca, & arida, difgustara, & senza potersi raccogliere, & inalzarsi à pensare al cuna cosa del Signore. Però è bene. che fra il giorno, una, o due hore do pò prazo, & la sera sul tardi, o innan

Petite, & r, quenza dui più di

neccla

cione,&

doni di

er nien

&conite, il Si-

le que.

e è lerie

n un'al-

xaltabi-

imili fo

olte gra s'inten -

daloro

igenza,

d humi-

, & con

tio, &

u gran-

ando lo

a diuina

ome egli

ic. Que ire) che quilfare med ta-

vali concede

zi cena, fi pigli un poco di tempo; per rinfrest are, & rinouare il cuore, con la gratia, che il Signore le

concederà.

Secondo, si cercherà di hauere un s'ha luogo conueniente per poter trattain re liberamente con Dio, perche se faluogocon cesse la sua oratione doue sosse uedu ueniète : ta da tutti, non potrebbe usare i loliti sospiri, ne dire alcuna parola, ô far alcungefto efteriore per eccitarfi & infiammarfi, parlando co'l Signo-Notas frattione del in solitudinem ( dice il Signore, ) & loquar ad cor eius . 7 Che uuol dire, lo menerò l'anima diuota nella solitudine, & iui le parlerò al cuore. Però retirata nel suo oratorio, liberamente al suo tempo ssoghi il suo cuore nel cospetto del suo Signo re (quanto lo Spiritosanto le concedera) senza hauer timore d'essere udita, o ueduta da alcuno. Ma quando sarà per far' oratione insieme con l'altre, guardisi di non far segno alcuno esteriore, per non disturbarle, & per non esser reputata dalle altre, essendo la peggio-

Prepara ie. tione ène Terzo, si debbe liauere la materia, cessaria & ponti ben preparati, & determina.

ti per me innanzi f Sarà. Peri mele per ditare, tutto q mo gioi moilore te la lei quello , mattina consuors Pois'ace tenerfi rà facil nell'or tattii per que leueranz Hera, & darne gr Za, acci nere., 8 oration cederà molti po

> ginare. Qua medita

> duc, & 16

ne, fen:

maggior

tiper medicarc. Questi quanto piu innanzi si prepareranno, tato meglio innana sarà. Però san bene coloro, che ogni l'oratiomele pensano ciò che hanno da me- ne. ditare, & dimandare al Signore in tutto quel tempo, & poi ogni primo giorno della settimana rinouamoi loro propositi. & ultimamente la sera riuedono distintamente quello, che hanno da meditare la mattina. Et per questa diligenza ritrouano, che ual bene l'oratione. Poi s'acquistera una prattica per trattenersi nelli ponti predetti, & le sarà facilissimo star un'hora, & piu nell'oratione se ben al principio, con Pratica tutti i ponti non sapeua discorrere de l'ora per quelli. Ilche con la santa per- tione. seueranza, come s e detto, l'acqui flerà, & specialmente col dimandarne gratia al Signore con instanza, acciò l'illumini a sapersi trattenere, & parlar con lui nella santà Nota. oratione, perche il Signore le concederà l'amor suo, co'l quale senza molti ponti , potrà perseuerare le due, & le tre hore nella meditatione, senza fastidio alcuno, con la maggior confolatione, che possa ima ginare.

Quarto, si debbono cercare di meditar cose, che la muouano a com-

etermina.

tempo,

cuore,

nore le

nuere un

er tratta-

che se fa-

se uedu

re i los

arola, ö

eccitarfi

Signo-

a, ò di-

cam eam

gnore,)

The uuol

ota nel-

ò al cuo-

atorio,

foghi il

o Signo

le con-

e d'effe-

ino. Ma

ne infie-

non far

non di-

r repu-

peggio-

materia,

Çî .

Prattica

Medita compuntione, & le 11 fiammino l'af-Biene ba ferto, con accendere la volontà, & feda effere rire interiormente il cuore di uero, di cefe, & muo amore, guardandofi di legge she mo- 1e, & meditare cose curiose, di specuzano lo lationi, & questioni, perche fant o diaffetto. nentare l'animalecca, con generarli fattidio, inclinando a lasciare questo santo effercitio. Però sicuramente potrà meditare le cose seguenti.

Primo, i suoi peccati, & difetti, che Compun ha commesso continuamente comtione è mette, con tanto poca emendatione necessa · di se stessa, & anco discorra per li pecrianello cati, che in tutro il mondo per ogni ratione, parte, e luogo, & da ogni forte di per Cofela iona fi fanno, in femmo dishonore,

maono. & dispreggio del Creatore.

2000

Secondo, fi potranno meditare i quattro nou ssimi, cicè la Motte, il Giudicio, l'Interno, e'l Paradifo, insieme con le pene del Purgatorio, ac ciò habbia timore, & fi ritroui alla fine della sua uita, per queste cole ben

preparata. Terzo penfi spesso all'efflio, e pere grinatione di questa misera nita, & come caminiamo sbanditi dal Cielo. în pericolo di activarci più, & di da re in un scoglio la naus dell'anima, & perderla con tutte le mercantie Welle cose spiritualis che hama gud.

dagna-

dagnato, racle.

Quart dosaliaco rono die & quant cielo ere per quell perpetua

Quin

ti,& radi

liconofe poprio, Dioqu ta gran le, cor de'Sant. dato di mai non parte im Selto

rali con li con n Etultim del Sign da fare il ditando! niere, c zitä,che Blor.op

che il Si

95

dagnato, con speranza di mai ricoue-

Quarto penfi alla uanità del mondo, alla cecttà delle perfone, come cor rono dietro a queste cose terrene & & quanto poco pensano alle cose del Notacielo ecerne, & immortali, & come per questo poco piacere riceueranno

perperua dannatione.

Quinto, penfi che non ha in se uir tù a cuna, anzi ha molti mancamenti, & radici de utrij, & peggio che no li conosce, per esser nasce sti nell'a nor poprio, attenda, quanto piacciono a Dio queste sante uirtù, & la dossi ol tà grande, ch'è ne cessaria per ottener le, con questo discorra per la uita de Santi, & per gli essempi, che haa dato di marauighote uirtù, lequali mai non potrà essa in una minima parte imitare.

Sesto, pensi alli benesicii infiniti, che il Signore le hasatto, tanto gene rali con tutto il mondo, come speciali con molti, & particolari a lei sola. Et ultimamente alla nita & passione del Signore quini l'anima diuota ha da fare il suo nido leggendola, & meditandola mille uolte, & di mille maniere, con la maggior industria, & carità, che sia possibile, estendo la maggior opera d'amor, che Isidio Signore

nestro

no l'afnà,& ledi nero, di legge di specuanto di-

enerarli
e quello
ente poctti, che
e comdatione

r li pec-

per ogni te di per honore, editare i ntie, il

isto, intosso, ac ni Ala ficole ben

nita, & l Cielo, & dida l'anima, nercantie autà Sud.

nostro habbia fatto per noi.

Di tutte le sopradette materie ho
Indu- procurato hauer libri particolari per
stria per leggere, & meditare sopra quelle alfur bene cuna uolta una settimana, altra uoleratione ta quindeci giorni, ouero per un me-

Nota.

se, per pascere, & satiare l'anima di di uersi cibi spirituali, si come fanno que sti, che si dilettano di mangiare, che cercano diuerfità di cibi, acciògli muo uano l'appetito, & gli satisfacciano algulto. Il che se si fa per il corpo che è poluere, & cenere, & per premio di tal fato riceuere l'inferno, che cosa si deb be fare per satiare, & ricreare l'anima, per acquistare la gratia del Signore, & per riceuere premii, & corone incstimabili nella gloria futura: Non lascierò di dire, che è bene hauer una delle predette meditationi preparata per la mattina; & un'altra per il gior no . & un'altra per la será. Giouerà ancor molto se una uolta si farà un fascio, ouer mazzo di tutte, per isfogarsi innanzi al suo Signore, vedendosispronata, & ferita da tante parti.

Quarto ricordo, dalquale ho riceuuto non minor, aiuto, che da tutti i sopradetti, el'usare nell'oratione di dimandare limosina spirituale a tutti i Santi, come Signori, CortegiaRi Caua città,& in quel per le s nato,ch

Prim lo,& ri li,cioè Cofio tione, 8 detro, & lanità, la ti ricori imagini tellett co fenz Lauol cossa da rene. Tu lepra de difetti, 9 ca di cor nel uede toccare talche ti tar belli te uedo, me non

Vedo tutta igi e in lei non ha

Spirituale. Bi Caualliert, & cittadini ricchi della

città, & Corte del Cielo, imitando na spiriin questo i poueri, che dimandano tuale coper le strade. Questo mi è stato ordi me, &

nato, che facesse in tre ponti.

Primo, il pouero rifguarda se stel- da dima 10,& ritroua hauere in se tre gra ma dare. li, cioè Infermità, Nudità, & Fame. Con io risguardo nella mia meditatione, & uedo effere tutta inferma spirituadetro, & di fuora. L'anima mia no ha le quensanità, la memoria è ripiena d'infini-te cose pa ti ricordi, innumerabili pensieri, & tiscaimagini, & di tutte le creature. L'intelletto è offuscato, tenebroso, e cieco senza poter ueder punto di lume. La uolontà è impiagata, ferita, & percossa da tutte le parti dalle cose ter- Infermi rene. Tutta l'anima mia è coperta di ta spirilepra de i peccati, ha febre terzana di sualidifetti, quartana, de passioni, & ethica di continui mancamenti. Il corpo nel uedere, udire, odorare, gustare, & toccare, tutto è sensuale, & animale. talche tira l'anima a se, & la fa diuentar bestiazza come lui, & breuemen te uedo, che da i piedi sin'al capo in me non è sanità.

Vedo anco l'anima mia pouerina Nudità tutta ignuda delle uesti di uiriù, non dett'anee in lei il santo timore di Dio uero, ma . non ha dolore intrinseco de peccati,

anzi

97 Elemof chi s ha

e horis da tutratione alea tub ortegia-

terie ho

Jari per

ielle al-

tra uol-

r un me-

ma di di

nno que

re, che

eli muo

tiano al

o che è

io di tal

Salideb

l anima,

ignore # one inc-

Non la

ner una

erarata 1012 /17

. G10-

ra f farà

e, peris-

re, 42-

la tante

anzi dispregia te cose picciole, no ha il dispregio del monde, & di se stessa. Et spogliata d'humiltà, patienza, & mansuctudine. Non si uergogna andar nuda innanzi al Signore, & tutti i Santi, senza mantello di cainà, ne stenta col digiano, silentio, regoie, osservanza, & santa pentenza.

Èame spi

La fame, che patrice del pane vero ipirituale, e grande, ve sa che unol dire lettione, megicatione, & oratio ne, và al Santifimo Sacramento, co me un'animale non ha gusto delle cole del Signore, & conolco, che è mal fegno, quando l'infermo ha per fo il gulto, le ben ha de fiderio di ma giare. Discorre l'anima per tutto il moudo, & lo nede pieno di cibo ter rene d'animali. Ruguarda il Cielo, doue e il suo uero cibo, & uedendo lo affai lontano, solpira, dicendo Bea ti sono coloro, che si ritrouano la su perche si possono gia satiare a bocca piena.

Secondo, il pouero si duole grade
Pouero mente, uedendosi cosi mal ridotto.
spiratuali Delibera di anciate a cercar ainto, ri
eercari medio, & limosina. Si accompagna
madio con alcuno, che sappia la cola d'alcu

de pono Cossiona ric ca & pietosa.

de pono Cossio ancho a uedendomitanto
ro. mai trattata, uono larga strada alle
lagrime;

lagrime tanto m nosco e di quel] possono mandai re le pi pietosi s Atrano ca do la ma mondo di quell no moli parte qu fona, qu l'inferr nimaili Seriuere Spirito ( nanolta

Fatto il Fat

lermi, e

lagrime, al lamento, & al dolore di Spirituali tanto miglior uoglia, quanto piu co quato ha noico esfer molto piu le mie miferie d'esfer di quelle, che io, & tutto il mondo grande. possono intendere. Qui mi sforzo mandar fuora i piu accesi sospiri, dire le piu dolorare parole, & far i pinpictofigesti, che per qual si noglia strano caso si possano sare, poiche ne do la maggior disgratia di turto il mondo non esser niente a rispetto di quella dell'anima. Non basteria. Nota. no molti libri intieri a dichiarare in parte quello che può sentire una p-Iona, quando il Signore le dimostra l'infermità, nudita, & miferia dell'anima sua, però non mi tranagherò a seriuere di questo più, ma prego lo Spirito santo, che mi faccia nedere v na uolta qual fia, & mi dia questo do lermi, e lamentarmi de'miei falli,co tntto il cuore.

Fatto questo, delibero di andare per rimedio, & limofina (no alle per sone della terra, perche tutte le ricchezze, commodita, & thefori del mendo sarebbono niente al mio biso gno Julii Santi del Cielo, & penso co me iono theforieri, dispensatori, & spéatton delle ricchesze del Paradi Nois. so, Considero la abbondanza, che lo ro ne hanno, la bellezza. & precie-

F

21010, 11 ompagna ola d'alca omitanto

e, no ha

te steffa.

nza,&

gna an-

& tutti

grità, ne

, regoie,

ane ye-

henuol

e oratio

nto, co

to delle

o, cheè

o ha per

io di ma

tutto il

cibo tes

Ciclo,

redendo

endo Bea

iano la su

e a bocca

ole grade

ridotto.

Arada alie

grime,

fità di quei doni & alla liberalità, cot tesia, pietà. E amorenolezza de i San ti. All'hora eccito, risueglio la tepidez Smade, za, & negligenza mia, acciò senta appe done si tito, & uera fame di esser partecipe di ha da di tanto bene. Per questo m'è stato detmanda- to, che m'imagini la Città del Cielo ve l'ele- spartitain sette circoli, o strade, la prima de gli Angeli, la seconda de gli spiritua- Apostoli, la terza de'Martiri, la quarta de'Pontefici, la quinta de'Dottori, Le. la festa de i Confestori, la settima delle sante Donne, come di sopra sono notate, a'quali ogni giorno della fettimana andassea dimandar elemofina.

mell ora Bione .

Cosi informata l'anima mia, & mos Angelo sa hauendo meditato tutto il sopracustode detto, vedendosi cieca, & ignorante ei aiuta della strada, si riuolta all' Angelo suo Custode, & lo prega strettamente che egli, a chi il Signore mi ha dato in custodia, sia il primo ad hauer com passione delle mie miserie, & che inalzi lo spirito mio, conducendolo dalla cognitione di me stessa, infino alla altezza di tutte le uiriù, & perfettioni, le quali desidero ottenere per modo di elimofina da tutti i Santi, loprego, che ma accompagni, & m'aiuti dimandar a dichiarare i miei bisogni, & a scoprire le

thie piag il ueto quelle.

Terze mandi, quei Sig elemofin miscrie. manda, u ringratia to,o don; filornari

Cofia

Centand Santi A damente niente, g cio loro tiffiniame han riceu moltrate loro digr faria a co ogni uno mandare rà il Lune Martedij del testo.

Poifar mie mise mi sforzo Paffionei

mie piagheinuecchiate, acciò riceua il uero, & ultimo rimedio per

quelle.

Terzo il pouero, prima che adi-spirituomandi, cerca farfi amici, & beneuoli 100. quei Signori da chi ha di hauere l'elemofina, poi racconta loro le sue miletie. & con istanza se gli raccomanda, ultimamente con humiltà gli ringratia di tutto quello che gli è dato,o donato, & fi parte con animo di fitornarui.

Cosi ancora io mi sforzo a fare, pre sentandomi la Domenica innanzia Santi Angeli, primo prostrata profon damente in terra, & al basso del mio niente, gli faluto, poi il lodo dell'uffa cio loro come feruono Iddio perfeteissimamente, de'doni, & gratie, che han riceuuto, dell'amore, che han dimostrato uerso di noi, & di tutte le loro dignità, & preeminenze. Lungo faria a color notar tutto questo, però ogni uno si potrà ingegnare, & dimandare per farlo bene. Il simile sarà il Lunedi per li santi Apostoli, il Martedi per li Santi Martiri, & cosi del testo.

Poi fatto questo, racconto loro le mie miserie nel modo sopradetto, & mi sforzo con lagrime, & uoce compassioneuole sargli sapere tutto il

mig

lel Cielo trade, la da degli la quar-Dottori, fettima sopra sorno della ar elemonia, & mol il sopragnorante

ralità, cor deiSan

a tepidez

enta appe

tecipe di

ftato deta

· Angelo ttamente ni ha dato nauer com , & che lucendolo a, insino iù, & perottenere a tutti i accomp3"

radichia. scoprice le mie

to nella noce, come ne'gesti, & perfeueranza in dimandarei poueri, che ho visto per le strade, & per le Chiese (& però spesso gli uorrei risguardare, perche si muouono molto a fare come lovo fanno, stando all'oratione.) All'essempio adunque di costoro piglio animo di dimandare con perseueranza, quanto mi fa bisogno, tanto per me, come per il prossimo mio, & per entra la fanta Chiefa. VIcimamente li priego, che non mi lascino partine senza niente, & li priego, per l'amore del Signore per li misterij in particolare della sua uita San tiffims, per la Paffione, & morte, per la Croce, lancia, & flagelli & c. & infie me per tutto quello, che loro hani fatto, & patito in quelto mondo, ve-

lor vita. Fatto queño, col miglior modo che posso gli ringratio dell'vdienza, che mihan donato, delle gratie, che m'han preparato, ò impetraranno dal Signore. Gli dimando perdono del mal modo, che ho tenuto, dell'a importunità, che ho vlato, sculcandomi, che la necessità mi constrin-

pendo al particolare con alcuni San-

ti massime quelli che ho in partico-

lare dinotione, & fo gran parte della Moth. Ringratiare do pòlora. 62083C.

NOOM.

ge, & acc neceffita ro di que mia orat mile fo alla Mac è scritta perches' to della neffun Sa do alla Sa ai Padre, allo Spiri do prede che pote dare .

Quel debbono que perso. temente c ma con th ne lascier faper far & tittou delidera, breue per Spiritagale. 1893

esta, tan-

ti, & per-

cueri,che

le Chie-

i risguar-

nolto a fa-

o all'ora-

ue di co-

ndare con

bisogno,

proffime

icla. Vl-

on mi la-

& lipric-

per limi-

ia ilita San

norte, per

kc. & safe

loro han

ndo, 984

cuni San-

a partico"

arte della

or modo

vdienza, atie, cha traranno perdono to, dell'; a sculcanconftrine 1887

g e,& accusandomi, che se non fosse la necessità, non uerrei à trattare con loro di quetta maniera, & cofi finisco la mia oratione, ò meditatione. Il simile to spessissime uolte, andandoss alla Madonna Satissima, la quale non è scritta di sopra fra li Santi diuoti, perche s'intende, che chi non è divo to della Madonna, non è divoto di neffun Santo. Il fimile ance fu andan do alla Santiss. Trinità, alcuna volta ai Padre, altre al Figliuolo, & altro allo Spirito S.doue le andasse nel mo do prederto, ritrouerei più di quello che potessi mai desiderare, ò diman dare organis a care in the same in the

Questi quattro ricordi general debbono estere bastanti per qualunque persona, però osseruarai diligentemente quanto in quelli è notato, ma con tutto questo non ho lasciato ne lascierò di far ogni diligenza, per saper far bene quelta santa oratione. Nota & titrouare quello, che il mio cuore desidera, poi che questa è la stradapiu

breue per tal'effeito.

Che cofa potrei fare dopò l oratione, de gli effercitij mentali , frail giorne, con l'orationi ia culatorie. Cap. Quinto.



Oppo l'oratione è neceffario, che la persona facci diuerfe cofe, fecon do le occupationi, che gli accaderanno, però

douendo fare ogni cosa ordinatamen te, & con spirmo acciò Iddio nostro Signore sia più glorificato nelle opere mie,mi fon sforzata effer molto auertita fra'l giorno, acciò il nemico mon mi subbi ciò che hauelle guada-

gnato la mattina & and le de le

Per questo finita l'oratione, innam zi che mi leui del luego, discorro va Pensare poco quello, che hauerò da fare in innan i tutto il giorno, & essendo cosa buona, & necessaria, l'indrizzo tutche s'hm taa lode & gloria del Signore, altrimenti, non estendo cosa per seruitio del Signore, à appartenente a quello Esfercity propongo di fuggirla nel miglior mo spiritua- do, che posto. Poi cosi apparechiata incomincio i miei esfercitij spirituali & ricordi del Signore, i quali ho d'hauere per turto il giorno, acciò l'ani-

fare.

lifra il gierno guando

l'anima m re quanto non fi pol ma dilige tudine, at ti, che in redimeno all'anima deliberat ciò che vi (con la gi titandofi dislima sa do maffin confolati

> La ner donaadir do. [De malæ&c. li penfier re di tutt redono d egira ma noftro m. che mal' fieri, & ! Quetto n plu tifica Pare que con la m Siglegas

riceue.

Spirituale.

l'anima miastia occupatacol Signo si hanne re quanto sia possibile, ilche se ben dacomie non si possa cosi fare senza grandissi- ciare. ma diligenza, industria, & consuetudine, attento i grandi impedimenti, che in questo si ritrouzno, nientedimeno, perche niente è difficile all'anima, che desidera amare, & è deliberata con tutto il cuore di fare ciò che vuole, essendo creata libera (con la gratia però del Signore)esser titandosi col tempo riceuerà gran- Considedistima sacilità infargli, consideran- rationi, do massime la necessità, viilità, & che muo-

consolatione che da tali effercitij si uono per riceue . La necessità grande qual sia, ce la esserciti dona ad intendere il Signore, dicen- spirina-

do. [De corde exeunt cogitationes li. li pensieri, le male parole, & le opere di tutti i peccati, escono, & procedono dal cuore effendo lui quello terra maledetta dal Signore, che à mostro mal grado non produce altro, che mal'heibe di vani, & cattiui pen fieri, & spine d'infiniti peccati, & a quetto non fi ritroua altre rimedie piu efficace, le non sforzarfi d'occupare questo cuore con ianti penfieri, con la memoria vana di Christo N. Sig legandolo al possibile ad un pon-

10

dar ( All

malæ &c.] Che vuol dire, tutti ma. MW.15;

tione, frail

one è nea perfona ofe, fecon joni, che no, però inatamen io nottro nelle opemolto ail nemico

ffe guada-

ne,innam Scorro VI da fare in ndo cola rizzo tueore, altrir scruitio e a quello iglior mo arechiata spirituai quali he

rno, acciò 1,5010

TOS to della vita fua fantulima, perche altrimenti, senza che ci accorgiamo, lo ritroueremo, che ya crrando di luogo, in luogo, & di uegotio in negotio, & che discorre per mille uanità. & il peggio moltissime volte si ritroua in parte, doue non può star senza peccato in graue offela dei suo Signo re, & nel tempo dell'oratione non fi può tenere, che non uadi per tutte Monde? quelle cose, che il giorno innanzi ha-Zadel co uerà veduto, & vdito. Rimediate adu re è neces que il cuore, & date rimedio à tutta la persona, perche è la radice di tutta la vita spirituale, & essendo fatra dolce la radice di vn aibore, tutti li rami, foglie, fiori, & frutti faranno dolci, & però dice il Signore, che dal cuo re escono i mali pensieri, & tutti i pec cati. Chi adunque confidera que Ra

27.00 4

Chrym

togliendoli ogni via, & occasione di andar vagabondo fenza licenza, & ne ccalità? L'utilità di questa memoria del Signore fra il giorno, ce la dichiara il Profeta dicendo, [ Beatus qui tenebit & allidet partiulos finos ad pe-

gran necessità, come si resterà di non

occuparfifra il giorno col suo Signore, & d'insegnare al cuor suo a stare

nelle cose di Christo, ò per Christo,

M. 138. tram. ] liche unol dire, Beare fino. quelle

quellepe amazzeri tra, che è Iono chia mantrei! ti lono pi eogli vnj moria,&. mazzano, quelli reff quale mo mo della Dio, li co timendo videbuar ta villita volceil ; Christie, le li acqu tutuim; gno, i des 2 201条 tendo di dogli ne more al 10831" ( Willia, &

mopouer

manuti d

dangue

Reingen

ABIERON

percheal giamo, lo o di luoin negoe nanità, e fi ritto. Juo Signo ne non fi pertutte nanzi hadiate adu io a tutta te di tutta farta dolutti li ranno dole dal cuo uttipes ra quelta rà di non o Signouo a stare Christo, afione di 172, & UC

ia del Siichiara il ui tenes ad peate fonoquelle quelle persone, che legaranno., & amazzerano i loro penheri alla pietra, che è Christo. Non senza causa che si rifono chiamati costoro beati, perche cene da mentre i loro nemici ne i primi mo- loccu-ti lono piccolini, facilmente facen parfefra Logli vi poco di refiltenza con la me il giorno moria, & amore di Christo, gli ammemoria mazzano, & luffocano, & liberati da quelli restano col cuor mondo, alla di Chriquale mondezza corrisponde il pre- Ho Sig. mio della beatitudine, & di vedere Noftro . Inc.6. Dio, si come il Signice lo dice [ Bea Offerire timundo corde, quoniam ipfi Deum videbuar . ] Oltre di questo infini- li meriti ta villita riceue, offerendo molte di Chrivolce il giorno la vita & Passione di fo, v gun Christo, all'eterno Padre, per la qua- dagnar le si acquilla vn thesoro infinito di tiforo in tutti i meriti, che in quella ci guada- finne. gno, i quali all'hora s'applicano tutti a noi, & fi fanno ueramente noftri, el fendo del notiro capo, quando tenen degli nel cuere gli offeriamo con amore al Padre eterno per li nottri bi . fogat. O conoscessimo quelte duc Netn. vulità, & specialmente q juanto siamo poueri dimeriti, anzi carichi d'inhaiti demeriti, & peccati, come adunque ci affrettaremo a legare, & ftringere la nottramente con questa vuite, outima, & necessaria, e che mai

ci sarà tolta Christo Signor nostro se con il quale saremo liberi de peccati, & insieme acquistaremo infiniti tefori di meriti, doni, & gratie spirituali.

La consolatione, che dalli medesieione del mi essercitif si riceue, niuno (hoinlafreque teso) la potrà esprimere, se non chi te memo l'ha prouato. Io (con tutte le mie impersettioni) ritrouo alle uolte assai Christo, più consolatione, mentre che camino, lauoro, ò fo altra cosa, che nell'oratione della mattina, perche sforzandomi parlare col Signore sopra la sua uita, & con li Santi miei diuoti (come s'e detto,) & inalzando spesso il cuore con sospiri, & orationi iaculatorie, ritrouo tutto quel contento, che posso mai desiderare. Ilche se facesse bene, credo, che hauerei Mota. in questo mondo yna capatra di vede con gli occhi della mete & di godere Iddio. Ma per le mie infinite

Prattica miferie mi rendo d'ogni cola in-

degli ef degna.

fercity Er cedendo al particolare, & alla

spiritus prattica di questi esferciti, per farli. gli bene, dit à breuemente quello,

Esseri - ch'to ho fatto. Prima ho incominsio supra ciato à failo con li quindici potti del
il Resa-Rosario della Madonna, discorrendo
per cinque di quelli, dal tine dell'oratione

tione in f altri cinq resto insi in questo piu d'un propone meglio, nio usaua (fenzane ria di Ch po ho far ciponti d non cont figliata, alli pred dagnar ra per o Signore giungeua in tanta c tedifcor ben era per cent mio tut Ho face fata don tita per li ti ponti do dal L

alla Den

della Re

Blettat

peccatig niti tee spirimedeli-(hoinnonchi mie imlte affai e camie nell'he sfor-Soprala i dinoti lo speffo ni iacuconten-. Liche hauerei a di ve-& digoinfinite

nostros

cosa in-, & alla per fare quello, acomiapoti del orrendo dell'oras HODE

tione in fin'all'hora di pranzo, & per altricinque insin'alla cena, & per il resto infin'all'hora del dormire, & in questo modo mi son essercitata piu d'un'anno, se ben mancaua, mi proponcua per il giorno leguente far meglio, conoscendo, che il Demonio usaua ogn'arte per slontanarmi (lenza necessità) dalla dolce memoria di Christo. Poi per molto tempo ho fatto il medesimo con quindi- tio sopra ci ponti della patsione del Signore, & la vita, e non contenta di questo, son stata con passione figliata, che aggiungessi altri ponti del Sign. alli predetti quindici, tanto per guadagnar più meriti, quanto ancora per occupar più il mio cuore cel Signore, di modo che ogni mele aggiungeua cinque ponti di più, il che in tanta crebbe, che poteua facilmente discorrere per tutto il giorno, (se ben era occupata, in cose manuali) per cento ponti, & trattare nel cuor mio tutta la Passione del Signore. Ho fatto ancora il fimile, essendomi Hata donara la uita del Signore spartita per li giorni della fettimana: ceni ti ponti per giorno, incominciando dal Lune di dell'Incarnatione fin'alla Domenica a fera, sopra li ponti della Resurettione, Guidicio, & gleria futura . Vn'altro effercitio he hay

Effercia haunto ancora per acquissare le uirteo perac tù, causto della vita del Sig. piglianquigiare. do ogni giorno una uirtu, & efferci-

tandomi in quella, facendo molti atti foura i ponti, che hauca a mento ria, come sarebbe a dire , il Lunidi mi son effercicata nelli ponti del timor di Dio, per acquistarle da done ro, il Martedi, nel dispecgio del mon do, & delle sue vanità. Mercordi nel dispregio di me stella. Il gicuedi, nel filentio. Il Venerdi, nella patienza. Il Sabbato nella humiltà. Et la Domenicanella charità & amore del Signore. Conosco, che questa maniera di effercitij mi ha giouato incredibilmente, & ho possuto acquistars in porhimefil habito delle predette uirtà con quelli di tutte le altre, fe la mia negligenza non mi hauesse im

pediro. Volcas semuere qui tutti

quefli ponti, & effercitij , ma per el-

der loro molto lenghi, per non impe dir l'ordine del libro con far cofi gra Cose at disgressione m'e parso meglio purli quifrete in fine del libro. Potrà però ogni per contra- sena tranagliarsi in cercar da se stessa o da altri fimili ponti, per aiutaifia purgusta conferuar le memoria di Christo, per no, & fo che cofi ne hanera più gufto, & ne famo pen es ra più profitto nel Sig. & hauedo spe-

to il proprio fudore in ritroparfi il

gusterann Etrito mi fon pa

dall'orati di questi la Gloric Reginaio miente los a fare que

tempo,& Primo. re di que quel paffe Spirito S шв росо na grati: per l'am quel mul fco tutta a cunaticon primo po fatto, òd fto mico fo tutto : il Signoi fterio, & per cmen, per le sapr te misfor gnoreia mi per al

chistane.

gusteranno molto più.

e le uit-

piglian.

ellerci-

o molti

a menio

Lunida

ti del tida done

delmon

ordinel

edi, nel

tienza.

cla Do-

e del Si-

a manie-

o increcquistars

prederte

duc, se

uesse im

vi ruru

a per el-

ion impe

coligia 10 puris

ogni per

le Arffa

iucaifi a

Ato, per

& no fa

ido spe-

quach il

BH.

Et ricornando al principio, donde Esfarcimi fon partita, dico che partendomi tij Spirtdall'oratione piglio il primo ponto tualicodi questi miei essercitij, & salutando me s'ha la Gloriosa di quelli, con una Salue da fare. Regina incomincia ad inalzar, la mia mente sopra quel passo, & mi sforzo a fare questi atti interiori, secondo, il tempo, & occupatione, che tengo.

Primo, lodo, & ringratio il Signo- Lodaro. re di quello, che ha fatto per me in quel passo con quelle parole, che lo Spirito Santo m'inspira . Poi passaro Comas. us poco di tempo, gli dimando alcuna gratia, & lo prego me la conceda per l'amore, ch'ha fatto per mein quel milerio. Altra uolta mi offeri- Offeri. sco tutta alla sua divina Macstà, in al cunaricompensa di quello, che in tal primo ponto ha patito, sopportato, fatto, ò detto per me . Oltre di que. Cosfona sto mi confondo, uedendo come io deres fo tutto al contrario di quello, che il Signore ha fatto per me in quel mi fterio, & che non uso ogni diligenza per emendarmi, come lui m'infegna per le sante operationi. Vluimamen- Imitare. te missorzo al possibile imitar'il Signore in quel misterio Reliercitarmi per all'hora in quella uircu, che chiaramente mi dimoitra. Chiamo

ARCOLA

Mota.

Prutto de giofercitif spirituais.

ancora il primo Santo di quel giorno, come sono di sopra descritti, per hauer più gran materia di ragionare & trartenermi sopra tal misterio, cosi in camino, con quella modestia, & maturità, ch'io posso mai, uerso la camera niia, ò done son per andare, Quante uolte mi fon offerte occasioni di parlare, di rifguardare; o riuoltarmià qual si uoglia cosa, che mi sia uenuta innanzi, & hauendo il cuore occupato nelpredetto modo, non ho noluto cambiare il tesoro, che tenepainanzi gli occhi della mente, per tutte le ricreationi, ò miserie (per dir meglio ) di questo mondo, perche nulla mi giouerebbe hauer uifto, & ndito tutte le nouelle del giorno, & parlato con tutti, anzi mi fentirei la sera molto disgusto, & distrattione. Eperò prego il Signore mi dia grariadi fermaimi, & faimi andare innanzi in quello, poiche me l'hafarto conoscere, perche son certa, che peche lo conoicono, & se per auentura l'intendono, non mi nogliono trauagliare, effendo inescate dal gufo delle creature, ma à l'hora della morte ucderemo, le l'amicitia delle

Note.

memonio creature g'i potrà aiutare. Non può miscoupo il Demonio uincere alla prima uolta la persona sprituale, in farla cade -

· zein cofe Arattions tù, & le r guadagn; uo traua quando lare, & de Luetudin le quello ceffaria, re,& rito rò ne'ras trattene mell'ifte darfi,ch coafrei

> Que tempo, mente tra

luialli

Spirituale. - rein cole morrali, ma non fimili di- con poco Arattioni le na togliendo tutte le uir lepersone tù, & le rubba tutto quello, c'hauerà spiritmaguadagnato quel giorno con eccessi &. uo trauaglio. E però d'auertire, che quando alcuna persona ci unol par- Mansus lare, si debbe benignamente con man tudine, suetudine, & allegreza ascoltare, ma & allese quello, che ci dirà, non sarà cosa ne grezza cestaria, si debbe quanto prima espedi sel resti re, & ritornare al parlare interiore pe der con rò ne'ragionamenti necessarij si deue brewes trattenere, quanto parerà bilogno, & nell'istesso tempo deue sem re ricor darfi, che il Signore lo 2spetta (acciò confretta fi spedisca ) per ritornare 2

el gior-

itti, per gionare

erio,cofi

effia, &

nerío la

andare.

occasio-

o riuol-

he mi sia

il cuore non ho

he tene-

e (per die

, perche

uko, &

ntirei la

ttione.

dia gra-

idare in-

e l'hafaterta , che

er auennogliono
e dal guora della
iria delle
Non può
nima uolaria cade

lui alli soliti ragionamenti spirituali. Questi esserciti j spirituali, so nel cempo, che sono occupata corporal. Nota.

mente in caminare, lauorare, à trauagliare per altre cole di cala, fecondo mi fono ordinata dalla fan-

ubidienza.

Che

11:4 Prattica Che cosa potrebbe fare per udire diugtamente la Messa. Cap. VI;

Meffa, g ndirlabe ne,sha da far tre cofe.

1220 fine.



Ouendo udire la Mefsa son stata auisata di usare tanto maggior diligéza dell'altre co se, quanto il farro è di maggior importanza,

però per far ben questo, mi son sforzata con quel miglior mode, che he

poffute, seruar tre cose.

Primo inanzi la Messa, udendo il Intentio ne inan legno, indrizzo la mia intentione, za che si & penso far questo per memoria delundu à la passione, & morte del Signore, & mi ricordo particolarmente della Ma donna fantiffima di San Giouanni . della Maddalena,e d'altre Marie, qua do andauano al Monte Caluario, per neder crucifigere il Signore, in compagnia dellequali per le mani del Sacerdote vò ad offerire quello gran Sa crificio all'eterno Padre, per me, per tutta la Chiefa, per li morti, per alcun bilogno particolare, & per li raccomandati alle mie misere orationi. Commu Mi propongo ancora in quella Mesnicarsi sa douermi communicare spiritualspritual mente, & risueglio in mela fame, &

l'appetito di farlo bene con spirito, Secondo.

Secon Ta Messa te a turti nel cuor ffi come uo per n rituale. Ecpili mi ricord Euz, & in

di tanto perdone . Nelb: liderio'd ueua del Santa & Christo re, che glongerf

mi ha con

Nell'i dtrio de' della ver Et nel K mo, & di fone della Watore, c mondo;& ritualmen

Quand celfis, pen al mondo

& frutto. · · · ·

Spirituale.

Secondo, mentre che lo vdendo Attetiola Messa, pongo a mente minutamen-ne a quel te aruttigli atti di quella, & pento loch: f. nel cuor mio , che cosa significano, in dice il (fi come ho molte welte intelo) & ca facerdo . uo per me consolatione, & aiuto spi-te nella cituale.

Esprimo dicendofi il Confiteor, Confid. in ricordo del peccato di Adam, & ratione, Eua, & infiniti errori, & con dolermi montresi di tanto male, dimando al Signore intento La Mellina perdone.

Nel basciar dell'altare, penso al de fiderio della natura, humana qual ha ueua dell'unione col uerbo. & della Santa Chiesa, dell'auenimento di Christo, di ogni anima in particolare, che spiritualmente defidera congiongerficol suo Signore, prego, che mi sia concesso.

Nell'introito penso al gran delidtrio de'Santi Padriiquali h menano della venuta del Signore al Mondo. Et nel Kyrie eleison, penso il medenmo, & dimando con loro alle tre per sone della Santissima Trinità il Salwatere; che habbi misericordia del mondo, & uenghi nell'anima mia spiritualmente.

Quando fi canta la Gloria in excellis, penso, il Signore esser uenuto al mondo, & che fià nel Presepio, &

maggior l'altre co atto è di on sforche he

direding-

e la Mes-

uifata di

VI.

endoil tione, pria delpore, & della Ma uanni, ric, qua rio,pel in come del Sa-

gran Sa me, per cralcun raccotioni . a Melricual-

pirito , ndo

me, &

gli Angeli Santi, che la cantarono. con quali mi sforzo lodare il Signore del heneficio già riccunto.

Dicendosi Dominus uobiscum, mi zicordo, quando il Signore fi dimo-A ò, & sece conoscere a'tre Re Magi,& con quelli a tutta la Gentilità, & lo prego, che non si nasconda da me, benche io sia ripiena d'ogni miieria.

Nelle tre orazioni contemplo, comie santa Chiesa ringratia là santiffima Trinità delle donoxiceunto dela la uenuta di Christo, & la prego li dia forrezza perseguitarlo nella fede, pas fione, & morte, il medefimo penfo fa re in quel poco tempo giungendo il cuor mio con tutta la Chiefa.

Quando si dice l'Epistola, mi ricor cordo di San Giouan Battiffa, come Rava al deserto. & predicava come il Signore essendo da lui battezato, incominciò a manifestare a Giudei il Vangelo, & come loro effendo ingrati non ne cauorno frutto penso quan to son io peggiore di quelli, poiche non fo profitto, nella dottrina del Signore, & de'suoi santi.

Portandosi il libro, ho timore pen sando, che il Signore lasciò i Giudei. & andò al popolo Gentile, lo prego, che non mi abbandoni, se ben io sia indegna Legge

ta alle pa Zo cauar te alcun cità. & b

Ment alla mol luminata tendos: ha dato conofce: fondi d

Mel quando infinita tare inf infermi lo priego & amore dell'anir fua uiri niente.

Offe, celcalic lontà, co re in tut dre per p amor no del Sign me ftell flita,&

indegna de gratia sua. tarono, Signo-

cum,mi fi dimo-

Re Ma-

entilità,

onda da ni mi-

0,00antiffi-

to dela

ao li dia

ede, pal

esfo fa endo il

niricor

, come

come il ato, in-

iudei il

o ingra-

lo quan

poiche del Si-

ore pen

Giudei, o prego,

en io sia III.

Leggendosi el Vangelio, sto attenta alle parole del Signore, & mi sforzo cauar alcuna cosa, tenendo a men te alcuna parola, secondo la mia capa

cità, & bisogno.

Mentre che si dice il Credo, penso alla moltitudine della gente, che fu il luminata col lume della fede, conuertendosi al santo Vangelio, prego mi fia dato questo lume, & fede uiua per conoscere, & intendere i misterii pro

fondi della santa fede.

Nel dominus uobiscum, penso quando il Signore dimostraua la sua infinita uirtu, potenza, & sapienza in fare infiniti miracoli, sanando tante infermità, & risuscitando tanti morti. lo priego mi risusciti o nuono fernore & amore, & rifani le molte infermità dell'anima mia, adoperando meco la fua uiriù, fenza la quale non posso far niente.

Offerendosi l'hostia sù la patenz cel calice, considero la prontissima uo Iontà, con laquale s'offerina il Signo re in tutta la sua uita all'eterno Padre per patite pastione, e moite, per amornostro, con questa oblatione del Signore, offerisco insieme tutta me stessa, con uoto di pouertà, caflità, & ubbidienza, & di patire quan.

to gli piacerà per mo nonore, & glo

ria sempirerna. W 100

Dicendos, Orate fratres, miricor do che quando il Signote si parti da Gterusalem, per il deserto, di Ephré manifesto a Discepoli occultamente come doucua morire. & dicendosi le Orationi secrete penso a tutto quel tempe, che ini dimorò. Ho dolore nederdolo discacciato. Penso quante uolte so discaccio dal mio cuore. Mi delibero accompagnarso sin'alla morte della Croce.

Quando si dice il Prefatio:penso, quando il Signore entrò in Gierusa lem nel giorno delle Palme, & come cătauano tutti: [Benedictus, qui ucnit in nomine Domini, Osanna in excelsis.] Et nedendo, che non l'ho riceuuto sel cuor mio, mi doglio, ue dendo, che i Giudei non lo conosce do contant'amore, & honore lo riceuono, & 10, che lo conosce, a pena

Memento, pen fivaliforatione, che fice il Signore nell'Horto, all'augonia, & rl fudore di fangue, & come fiu da tutti abban donato, mi ricordo haver fatto il Signore questo per me particolare, & come molte uoste l'ho lasciato tolo, finggendomi per paura di patire.

uan-

Quand ni sul Cali Signore p. condenna so i dolor cati, & all gliando si io merita

Facendo fo come fu fu posta si portò al M dato in qu per poter inchiodi

Inalzai
do fu ina
fi il Calico
fangue, che
me ferite
(con uina
crificio di
fuo figliu
lato, per il

il Calice for mi rice rese come fo nel mi lenzuolo fia una guerto, ac querto, ac

Spirituale.

TIB

Quando is Sacridote Rende le ma ni sul Calice, considero quando su il Signore preso, legato, stagellato, & condennato da Pilato a morte, penso i doleri che parina per li mier peccati, & alla sua grande innocenzo, pigliando sepra di se quella pena, che io meritana:

Facendo il Sacerdotele Ctoce, pefo come fu fatta la Croce di legno, & fu posta sù le spalle del Signore, & la portò al Monte Caluario, & inchiodato in quella, lo prego mi dia forza per poter portar la mia Croce, & meinchiodi tutta nel suo amore.

Inalzandos l'Hostia penso, quando su inalzando su inalzanda (Croce, & malzando su il Calice penso all'abbondanza del sangue, che correua dallesue lantissime serite, esserito all'eterno padre (con uina memoria) questo gran sacrissicio della Passione, & morte del suo sigliuolo uero Agnello immacoalato, per suo honore & gleria.

Quando si ripongo e o l'Hostia. & il Calice sopra il corporale, & ricopre mi ricordo della merte del Signo
re, e come su deposto de Croce, & postio nel menumento, involtato in un
lenzuolo biancho, & alla porta su po
sia una gian pietra. Mi dog sio di tutto
quetto, & del cuor mio, vededolo, du

10

e, &i gla mi ricor

parti da

tamente endofile to quel dolore o quancuoré. fin'alla

Gierula, & coctus, qui planna in non l'ho belio, ue conosce re lo rice o, a pena

nto, pen Signore il findore ti abban itto il Siclate, & into tolo, atire. Quanro come pietra, freddo, & immondo fenza porta, o guardia de'sentimenti, per sepelirlo con Christo in quel-

10.

Nel secondo Memento considero tutto quel tempo, che il Signore di moro morto nel sepolchro, & come discese poi al limbo, & cauò i Santi Pa dri da quello lo prego per l'anime de'morti, per li meriti della sua passione siano da quei termenti, che pa tiscono, liberati.

Percotendosi il Sacerdote il petto penso al sentimento, che hebbe al po polo de'Giudei dolendofid'hauer da to morte al Signore: Miconfondo: poi che non ho quel dolore della sua

amariffima Passione.

Dicendosi il pater notter, fo memo ria dell'oratione, che faceuano la Madonna, gli Apostoli, & l'altre sante donne, stando il Signore nel sepolero & del gran desiderio, che haueuano di uederlo. Desidero con esso loro ue der Christo risuscitato nel cuor mio.

Et quando si dice , Pax domini sit semper vobiscum, Contemplo il Signore risuscitato, glorioso, & immor tale, che apparue alla Madonna, alla Maddalena & a'fanti Apostoli. La dimando la uera pace, & quiete de l'ani ma mia,con la lua diuina Maeltà.

Quando

Ottand la fantach prima è la tra e'la M & la terza rio, con l re la fua g Cia una de la parte, cl bilogni

Dicenc do, che i fenza ma Battilla, del mon te, lo pr · te l'anin tuttii ui

> Comn fo quand conglori storzoal municar dote,&

Nel [ ro, che il Cielo,ni noi in te to, lo pre o per pre mancam abbande

Quando si partel'Hostia, penso al la santa chiesa dinina in tre parti, la prima è la trionfante in Paradiso. Paltra ela Militante in questo mondo?, & la terza è nell'anime del Purgatorio, con le quali communica il Signo re la sua gratia, lo prego, che mi fac cia una delle sue elette, dandomi quel la parte, che mi è necessaria per li miei bisogni.

Dicendosi l'Agnus Dei , mi ricordo, che il Signor'è quello Agnello fenza macchia, che dimoltrò S. Gioã Battista, il quale solo toglie i peccati del mondo, con la sua passione, e mor te, lo prego, che mondi perfettamente l'anima mia, togliendo da quella

tutti luitij.

Communicandosi il sacerdote, pen so quando il Signore ascese al Cielo con gloria, & trionfo infinito. Mi sforzo ascendere col desiderio a communicarmi spiritualmente col sacerdote, & con tutta la santa Chiesa.

Nel Dominus uobiscum, considero, che il Signore se ben s'è partito in Cielo, nientedimeno s'è lasciato con noi in terra nel santissimo Sacramen to, lo prego, che se si uol partir da me o per prouarmi, o per li molti miei mancamenti, non mi lasci del tutto abbandonata.

O uando

mondo ntimenin quelonfidero

gnore di & come Santi-Pa l'anime sua pasi,che pa

il petto bbe al po hauer da onfonde: della fua

fo memo euano la ltre fante 1 sepolero baueuano To loro us cuor mio. domini sit plo il Si-& immor nna, alla toli.La diese de l'ans Maelta.

Quando

Quando si riporta il libro alla defira dell'Altare, penso, che alla sine del mondo tutti si convertiranno al la sede, lo prego per la conversione de gli herevici, scismatici, & insedeli.

De gli effet

le glih

genza,

haurei r

gratie,

mia [di

to male

Nelle tre ultime orationi, tenendo gratie con la fanta Chiefa alla fantiffima Trinità de i beneficij riceuuti, & particolarmente di quel giorno.

Vltimamente, nel Dominus vobifeum, confidero la tromba dell'Angelo nel giorno del Giudicio, & che il Signore ci uerrà a giudicarle. Io pre go mi faccia ritrouare preparata per quel giorno tremendo:

Et ne ite Missa est, so penso aquel l' Ite maledica, che si dirà a i dannati, & uenite Benedicti a gli eletti. Et nel la benedittione penso quando il Signore ci benedirà, & andaremo tutti seco a godere la sua gloria. Lo prego che adesso ci benedica per all'hora, ac cioche in questo mondo, e nell'altro lo possa lodare, & benedire eternamente. Amen.

Terzo, finita la Messa, mi ssorzo rendere le debite gratical Signore di hauer riceuuto tanto grao beneficio & di essere stata partecipe di tanto gian sacrificio.

De

De gli effercitij, che hauerei possuto fa. re nella fanta Communione. Cap. Settimo.



Onuiene dopò la Messa notare quelli essercitij, i quali son stata auertita, che facesse, quando mi communico. Conosco, che

le gli hauesse fatti con quella diligenza, & sentimento che doueua, haurei riccuuto dal Signore molte gratie, però midoglio, che con la mia solica reprdezza fo egni cosa mol to male. Non ho lasciato però di comunicarmi, ogni otto giorni alme- nicarfial

Commu

De

o il Si-

no tutti

nprego

hora, ac

nell'altro

eterna-

i sforzo

gnore di

enchicio

di tanto

alla de-

alla fine

anno al

fione de edeli. tenendo a fantifriceuuel giorus vobil'Ange-& che il e. Iopre rata per so a quel ionnati, ri. Et nel

meno o giorni .

no, massime doppo che son entrata gni otto nel monasterio, ilche ho ottenuto da' miei seperiori, dimandando le con molta istanza, & importunità, dimostrandone dolore, & fame, però con quella resignatione, che è necessaria per satisfare alla santa ubedienza. Ho Conside hauuto per sar ben questo, alcuni auer timenti innanzi la Communione, altri communicandomi, altri doppo chemi son communicata, i qua-

rationi innan?i la comu mione.

tati.

Primo, innanzi che mi communi. Confes- co, mi preparo di quelta maniera, la sarsi con sera mi essamino, & mi confesso nel dolore. modo, che a basso si dirà, sforzandomi d'hauer dolore de gli errori commessi, & confusione del poco emendarmit

li tutti breuemente ho qui fotto no-

Poi adempisco la penitenza impo-Peniten stami dal confessore, & di piu so una Za innan disciplina per il medesimo effetto. Zela co- Et non potendo digiunare, la sera enunione misforzo far molta alfinenza nel ce-

dimadar La mattina nell'oratione mentale, gratia al (laquale mi sforzo fare con più fenti-Signore mento, ò piu lunga, o piu a buona per com- hora per la communione ) dimando municar al Signore gracia di poteimi commusi bene nicar bene, & che lui mi prepari facendom per rices che m'i questo : me que cuori di

Con

riceuere Tutto il rinerisc Angeli feti, an Martin hanno honos loro S cramer Dag

d'infian derand more ; tura, te qua mente degnit confide utilità, mento

piglia Sec munic

cen-

Spirituale. 125

cendomi tale, quale dourei effere per riceuere la sua diuina Maestà, & che m' infiammi il cuore, acciò possi questo santissimo sacramento far in me quel effetto, che suol farene i cuori di coloro, che lo trattano bemc.

Confidero poi, quanto importa Confidericeuete la Maestà del Creatore di ra quan tutto il Mondo. Discorro, come lo so impor rineriscono, adorano, & lodano gli tariceue Angeli, come l'han desiderato i Pio- re il Sifeti, amato gli Apostoli, seguitato li gnore. Martiri. Et tutti gli altri fanti come hanno hauuto ineffabile desiderio di honorare, abbracciare, & unirsi col loro Signore in questo santistimo sa-

cramento. Da questo defiderio mosso, cerco d'infiammar piu l'anima mia, confiderando prima la grandezza dell'amore del Signore uerso cesi uile crea tura, come è l huemo, & specialmen Considere qual son io discendendo particolar ra l amo mente a tutte le mie miserie, & in- re del Si degnità, mi muone a questo anco le gnore,ne confiderationi delle gratie, frutti, & la comutilità, che quello santissimo sacra- munio mento apporta in un'anima, che lo ne. piglia bene.

Secondo, mentre che stô per com municarmi, occupo il cuor mio in

queste

entrata nuto da ole con à,dimoerò con eceffaria nza. Ho uniauer ione, al-

ri dop-

, i qua-

tto no-

mmuni. niera, la fesso nel rzando ori comemen-

zaimpou fo una ffetto . la fera nel ce-

nentale, ù sentia buona limando commuepari facenConside quette considerationi.

rationi Primo mi sforzo inuitare tutti mentre si gli Santi, & specialmente i miei comuni diuoti di quel giorno, pregan-CA. 'doli, che intercedano per me, a-Inuitar dornino, & accompagnino l'anili Santi ma mia per andare a questo celeste alla com conuito.

munione R. fguar propria miseria

li.

Secondo, rifguardo di nouo la mia miferia, & come fon ripiena d'ogni dar la imperfettione, & che tengo in me le radici de tutti i utij, & nededo chia ramente, non hauer cosa di buono, commu- anzi effer tutta piena di peccati, & ini nicando- quità, mi metto tutta nelle bracia del la misericordia diuina.

Terzo, in quello che stò per communicarmi, eccito, & risueglio l'affetto dell'anima mia, di mille manie-

Rifue- re, secondo che il Signore mi conce-

gliarsi di de, maspecialmente so una confesmille ma sione della fede, dicendo queste, o siniere, mili parole. Signore io credo che quado si uoi sete il Creatore di tutte le cose, commu- uoi stesso sete il Saluator del mondo. Voi medesimo sete stato passionato, flagellato, coronato, posto in Croce, morto, & sepolto, per me lete risusci tato,& hauete da giudicaimi, & dar mi la Reatitudine eterna, ò la dannatione perpetua, in questo mi distendo, come il sentimento del Signo

re mi a

Qua CHB2 do esfo lui altra uc niscere glib de za, int per farl to l'ha. ziglih leuolte ecco ar quello lo co

> VIti zitutti ferie, le mio ten fimame mi pro menda fello, c/ che mi glidous nanzi n more, to, mi ta, &

Blattat

sforze

&c.

are tutu
te i miei
preganme, ano l'ani-

to celefte

uo la mia
a d'ogni
in me le
édo chia
huono

buono, ati,& ini oracia del per com-

glio l'afmanieiconsesiconsesconfesefte, o fiedo che
elecofe,
mondoionato,
Croce,
erifusci
, & dar
la dan-

o mi di-

el Signo

Quarto, pigliando il Signore, al-Sentime cuna uolta incomincio a dolermi con tid'affee effo lui della mia poca preparatione, to guanaltra uoltalo prego, che entri nelle dosi com uiscere dell'anima mia. Mi meraui-munica.

altra uolta lo prego, che entri nelle a uiscere dell'anima mia. Mi meraui-glio del suo grande amore, che lo ssor za, in tanto, che s'auilisca, & sbasia, per farlo uenire in un'anima, che tanto l'ha dishonorato, e disprezzato, an zi gli ha dato la morte. Et il piu del le uolte parlo con me stessa, dicendo, ecco anima mia il tuo Signore, ecco quello, che tanto desideri, selice te se lo conoscerai, la amerai, & lo ssorzerai a non si partir da te, &c.

Vltimamente, gli appresento inna Presenzitutti i miei peccati, & infinite mi tar lipec serie, le quali nel prosondo del cuor cati, e mi mio tengo reposte, & lo prego caldis-serie no-simamente, che mi perdoni, perche sere al Simi propongo sarne penitenza, & e-gnorenel mendarmi, dandomi lui la gratia, con la comfesso, che l'ho tante uolte osteso, per munioche mi son silontanata dall'amore che ne. gli doueua, & lo prego, che da qui in nanzi non mi lasci partir piu dal suo a more. Cosi satto questo ragionamen Nota. to, mi ritiro in alcuna parte secreta, & uo dicendo, che desidero, tiattare in particolare nell'intrinse-

F 4. 60

co del mio cuore, da folo a folo, cofe che m'importano molto: poi che ho tanta buona commodità di hauerlo

hoggidi in casa mia.

Terzo, dopo che mi son communi. Cossidera cata, & così ritirata, discorro per le se rioni dop guenti cinque considerationi. Pripola com mo. Offerisco al Padre eterno questo munione. santisfisacrificio di Christo Sig. N. & gli rappresento tutto questo, che lui

ha patito per me, dicendogli queste, o Offerire simile patole. Ecco Padre eterno il al padre uostro vnigenito sigliuolo, ilquale eterno il con infinito amore hauete mandato sigliuolo dal Cielo in terra per noi a pigliare doppo la iarne humana a nascere in vna stalla, commu a suggire in Egitto, ad essere per segui mione co-tato da Herode, & viuere in estrema me si può pouertà. Eccolo padre nel deserto, fare. nelle predicationi, persecutioni, ca-

nelle predicationi, perfecutioni, camini: & disaggi, iquali ha patito per me. Vdite le bresteme, & ingimie, & villanie, che da gli ingrati Giudei ha sopportato. Vedetelo tradito, & ven duto per trenta danari. Vel'esterisco padre santo, legato nell'orto, menato ad Anna, percesso in casa di Caiphas, accusato innanzi a Pilato, & schernito da Herode. Accetate Signore. quanto pati il vostro dilettissimo, & vnico siglio per me, nella siagellatione alla colonna, nella

nella con guanciat fua amar la testain di morti trafiffi, to.Ecco. modo, si dre, le M taméte l dei di tu no. Ve uoltato to in u fto fini ringrat tanto ci ha dato to figlin Christo

Seco pra not fo dicen bligata questo i nuto a in tillima d tenti & me, poid dar il \$ \$6311, \$

donna,

lo , tole

piche ho

hauerlo

mmuni

per le le

ni. Pri-

o quello

ig. N. &

, chelui

queste, o

terno il

ilquale

mandato

pigliare

na Halla,

persegui

ellrema

deferto,

oni, ca-

atico per

intie, &

findei ha

n.& ven

l'efferi-

rto,me-

n cafa di

a Pila.

Acces.

i il vo-

iglio per

colonna,

Bella

nella coronatione di spine, & nelle guanciate, sputi, & pugni, in tutta la sua amarissima Passione. Ecco padre la testa inclinata, la faccia impalidita di morte, le mani inchiodate, i piedi trafissi, & il Sacratissi no costato aper to. Ecco, che il Ciclo, & la terra al suo modo, si dogliono. L'addolorata Madre, le Marie, & i cari Discepoli dirot taméte lo piágono, & gli ingrati Giu dei di tutto questo piu si icrudelisco no. Ve l'offerisco unto di Mirrha, in uoltato in un lézuolo biaco, & sepol to in un monumento d'altri &c. Co q sto finisco lodando, benedicendo, & ringratiando sua diuina Maestà, che tanto ci ha amato, che per faluarci ha dato morte al suo unico, & dilet to figlinolo, il simile fo parlando con Christo noitro Signore, o con la Ma donna, o altri Santi.

Secondo, mi riuolto a' Santi di so săti qua pra notati, & gli priego quauto pos li deueno so dicendogli, che ritrouandomi o- ringra st bligata per ringratiare il Signore di tiare per questo immento beneficio de esser un noi il Sinuto a me. Conoscendomi insussicie gnore de tissima del tutto, che essi restino con la comutenti & si degnino sar questo visicio pinione rime, poiche piu conuiene a loro di lo ceuuta, dar il Signore, che à me piena de pec cati, & che anco intercedano, acciò

F 5 possa

Prattica

posso ottenere le gratie, che ho dima daro, & dimanderò.

Raccon. tar al Si gnor familiar -mente le mostre mi Serie dop pola com munio--39.6.

Terzo, racconto al Signore( come a medico pietosissimo ) tutte le mie infermità, (come a Signore cortefisfims) tutti i miei errori, & come a pa dre amoreuole gli dichiaro le mie ettre me miserie, tanto generali come particolari, che alla giornata mi occorrono, lo prego, che mi diail uero rimedio, acciò non l'offenda tante, & tante uolte. Specialmente lo prego miconceda, che lo possi sempre riceuere nella fanta communione degnamente. Mi ricordo in quelto punco, di tutti quelli, che si sono raccomandati nelle mie orationi.

Quarto, so proposito innanzi al Si Propositi doppo la gnore di guardarmi di tutte quelle commu. cose, in che sogliono mancare, con de - mione. - liberatione di spiantare da me alcun uitio in particolare, & di piantare alcuna uirtù, della quale ho più bifogno, per poter andar sempre di bene in meglio, del che ne prego caldamé te sua Divina Maestà, acciò mi dia for

> tezza di adempirlo. Vltimamente quel giorno, guardo con più diligenza il mio cuore,facendo conto, che il Signore riposi in quello, come in sua habitatione, per questo cerco di usare ogni mode-

itia,

flia, tan minare, po. Mis & oratio della fan mili pari nute a m celebrate nottra far me, Sign lete ftate flagellat tentiato che ho i anco, A: non m; fa lora, g ta, uien tanone, mente ne delgiors di ringri cio di h

niented damente

ne.

ho dima e(come te le mie cortesilome a pa le mie eali come miocall nero tante,& o prego pre ricee degna-

ccoman. nzi al Si quelle con de ne alcum rtare alù bisoulbene aldamé i dia for

punto,

, guariore,fae riposi atione, 1 mode Hida

flia, tanto nel parlare, uedere, & caminare, come in tutto il resto del cor Esfercipo . Mi sforzo nelli punti del giorno, ty Ga. & orationi iaculatorie di ricordarmi uertime della fanta communione, dicendo fi- ti net mili parole. Hoggi Signore sete ue. giorno nuto a me peccatrice, hoggi hauete della co. celebrato, nel cuor mio rinouato la munio ... uoffra santa Passione, sete uenuto à ne. me, Signor mio dolcissimo, uoi che sete stato per me di questa maniera flagellato, coi onato, di spine, & sententiato a morte, (fecondo il punto, che ho innanzi gli occhi.) Gli dico anco, stareui adunque Signore meco, non in partite Signore, perche giafi fa sera, già se ne uail tempo, & la uita, uien la notte della morte, della té tatione, & della repidezza, &c. Simil mente nell'altre orationi ordinarie del giorno, & della sera, mi ricordo di ringratiarlo di cosi singolar benesi cio di hauerlo riceunto quel giorno, nientedimeno tutto questo fo freddamente, & con molta ingratitudine.

Auertimenti sopra il lauorare di mane. & altri esfercitii corporali. Cap. Ottano.

P/. 127.

F

Trauagliarecor pora!mē te è bene o necef. Sario.



alce il Profeta, [ Labores manuum tuarum . quia manducabir, beatus es, & bene tibi erit . ] Questo uuol piu chiaramente di-

re, Beato sarà colui, che si sforzerà affatticarsi, & mangierà delle fatiche delle sue mani, perche ogni cosa gli anderà bene; non gli mancherà l'aiuto del Signore, in acquistare le uirtù, la patienza, l'humiltà, & la charità, & insieme il premio in questo mon-

do. & nell'altro.

Debbiamo adunque esser molto solleciti in trauagliarci corporalme te, se ben il principal nostro lauoro sia quello dell'anima nostra, oltre che è necessario alle persone spiri tua li farlo, perche non si possono gli essercitij interiori tanto continuare, se non si fanno con la debita misura, & con prudenza, interrompendogli alle uolte con gli esfercitij esteriori,

& corporali. Però son stala auertita, zij spiri- che hauendo finita la mia oratione', tuali si ufficio, Messa, è Communione, codeuono, me di sopra s'è detto, hauesse per il

refto

refto de ro (con Circa qu ricordo cofada l di cafa,fi za, anz ta da pe. risponde te, le n Badessa questo. amico, desider fia date fuperi. fa.Con ce, fug hauuto ufficio, gliarep Et non re, ho mi occ ter fug

po utili Cofe mi è pa ta,& tr: bidienz cheho

deratio

Spirituale.

1733

[ Labo tuarum, abir, beane tibi eto unol ente disforzera e fatiche cola gli erà l'aiule uirtu, charità,

fto mon-

di mant. ali.

r molto poralmě o lauoro a, oltre e spiri rua nogli efinuare, le milura, pendogli esteriorie auertita. ratione'. ione, coesse per il

relto

resto del gioino preparato il lauo ro ( con saputa però dell'ubidienza.) pere. Circa questo ho seruato il seguente ricordo. Di mai cercare ne pigliare di mano cosa da lauorare, ne in casa, ò fuor di casa, se non dalle mani dell' ubidie sa da za, anzi essendo chiamata, ò prega- far per ta da persone sorastiere, ò altre, che l'ubidien rispondesse loro, non poter far niente, le non me l'ordinasse la Madre Nota. Badessa, perche non m'importa far questo, ò quell'altro lauoro di tal amico, o parente, folamente debbo desiderare non star otiosa, & che mi sia dato, che lauorare dalle mani del che si risuperiore, & sia in qual si uoglia co- troua 2 la. Con questo ho ritrouato molta pa no hauer ce, fuggito molte tentationi, non ho affettio hauuto mai affettione di far piu uno ne à far ufficio, che un' altro, ne di traua-più una gliare piu una cosa, che in un'altra. cosa che Et non hauendo alcuna uolta che fa un altra re, ho pregato la Madre Badessa che cossidera

po utilmente. Cosa adunque molto necessaria lontieri mi è par so sempre essere ben occupa per ordi ta,& trauagharmi uolentieri per l'u- ne dell'bidienza, & amore del Signore, il ubidien. che ho cauato dalle seguenti consi- 24.

mi occupasse in alcuna cola per po tioni per

ter fuggir l'otio & spender quet tem traua.

derationi. Primo, perche quello che

gliarfiuo

134 Prattica

che si sa puramente per la santa ubi-Vbidien dienza senza porus del uostro, è mol-Za ci ac- to più merito, che qual si uoglia altro tranaglio, benche grande, quan-Piu miri do lo facciamo per nostra uolonta, se ben ui consente il superiore, ilche auiene a coloro, che lauorano le cose de i suoi parenti, ò amici, o che uogliono far più una cosa dell'altra. perche tutto quello procede d'amor proprio, & quello primo niene da Occupa-puro amor di Dio. Secondo, perche tione di- se non fosse occupata, saiei sforzata scaccia dar lucgo alle tentationi del nemico le tenta- che suole dare a coloro, che stanno tions. otiofi, si come su detto a Sant'Antonio da l'Angelo, che sempre faceise Traua- alcuna cosa, acciò il Demonio lo rigliare & treuasse occupato. Terzo, per trapenite Za nagliare in penitenza de' mies peccade i no ti, perche ogni opera di fatica e fatif stri pec- fattoria, quando si fa per amor di Dio, & per la santa ubidienza. Quar Trana - to, ho noluto tranagliare perpoter gliandos conoscere la miseria humana, la qua conosce le si ritroua in questo mondo, dola mise- ue su il miser huomo discacciato, e via hu- shandito, fia gli animali con tali mamana. leditionich'hauesse da trauagliare, Traua - e sudare se nolesse uinere. Vitimo, gliando per eccitare in me il desiderio delsi cono- la patria futura, doue non è trana-

glio, nel petua fell piterno. esfendo zo del si re, & s cordia di mondo mamor suo

Ma co uato, in un'a tanto t to alle questo rò mi è rimedij lauoro, ra, ò un poco d'a fe un po che mer si spesso guttaffi i lo .per g fopra s'à dalle rinf fentimen. tina.

Stand altre a la che non

Spirituale. 135 glio, ne fatica alcuna, anzi una per. Scele defi petua festa, Salute, & riposo sem. dera il ri piterno. Alla quale molte uolte, poso del essendo assai tranagliata, in mez. Paradizo del sudore ho sospirato di cuo-so. re, & spero peruenire per misericordia del Signore, se in questo mondo mi trauaglierò da douero per amor fuo. Ma con tutto questo ho pro-uato, che non è bene di uenire Lauorar in un'altro estremo di lauorare molto,atanto tempo, & attendere tan-mazzalo to alle cose corporali, che conspirmo.

nta ubi-

o,è mol-

oglia ale, quan-

lontà, se

e, ilche

no le co-

ci, o che

d'amor

riene da

, perche

sforzata

nemico

e flanno

nt'Anto-

e facesse

io lo tia

per tra-

i pecca-

ca è fatif

anior di

za. Quar

erpoter

a, la qua

do, do-

cciato, e

tali ma-

Vitimo,

erio del-

e traua-

questo ammazzassi lo spirito. Però mi è stato necessario usare due rimedij. Il primo di seuarmi dal lauoro, hauendo lauorato un'hera, ò un poco più, & pigliando un per nosi poco d'aria per il corpo, ricreas intepias se un poco lo Spirito. Il secondo, reliano che mentre sto lauorando, inalias-rando se spisso la mente al Signore, & seguitassi i miei punti, che ho presso per tutto il giorno, come di sopra s'è derto, co i quali andasse dasse riferescando, & ritornando il fentimento, che ho hauuto la mat-

Stando in compagnia con le Lauoran altre a lauorare, ò far altro, (ben do in coche non mi sia mai piacciuto, se pagnia)

che s'ha non per ordine deil'ubidienza) sem da fare. pre mi son ssorzata porre buoni ra gionamenti, & dire alcuna cosa spi rituale. Mase non ho possuto farlo, ho piu preito tacciuto, & atteso a ra gionare col Signore nel cuor mio. ouero piglio alcuna scusa d'hauere altro che fare, & con piaceuolezza mi parto per lauorare in compagnia di altre, ouer sola, potendosi senza scandalo attiuo.

Prattica

Lanorbef 72.

lode, ne днадаgno non si de cerftre.

Subito, che ho finito alcuna ope sendo fini ra prima la offerisco al Signore, e poi to, chesi la presento nelle mani dell'ubidien ha da fa za, non aspettando per quella lode, ne premio alcuno temporale, & se la Madre ha cauato di quell'opera al cun guadagno, ho cercato di non sa Premio, pere, quanto sia stato, per leuare molte occasioni di peccari, che da questo procedono. Vorrei qui rispondere a molti, a' quali par molto duro poter seruare tutto il care dele sopradetto, ma non essendo stato opere no quelto il mio intento, lo lascio, solamente dico, che se noi fossimo fondati, & deliberati di noler ueramente patire, & portar la Croce con Christo, mai non ritroueremo scusa alcuna di sar il contrario, ma perche fiamo pieni d'amore proprio, per questo habbiamo timore, che non ei manch non ci pr ranzain possiame tire, de i dolcezz

Della.

di temp

to, perc. ua il desi Zi in tutt buonaor gnoreil tione, uia.Mi p le serne non posso gioname. rituali sia defime co to aiutate riofi, oc ma ho a spirituale.

signore non ci proueda, hauendo poca speranza in lui, & però giustamene, non possiamo gustare, della soautta del patire, de i frutti della Croce, & della dolcezza della Santa pouertà.

Della lettione de' Ltbri Spirituali. Cap. Nono.

nza) (em

ouoni rab a cola lpi

uto farlo, etclo a ra

or mio,

d'hauere euolezza

mpagnia

osi senza

una ope

ore,e pos

l'ubidien

lla lode, le, & se

l'opera al

di non la

er leua-

ati, che

orrei qui

quali par

thiteo il

ndo ffaro

afcio, fo-

imo fon-

seramen-

roce con

emo scusa

ma perche

rio, per

che nos

EA

O procurato auer mol Frutto
ti libri Spirituali, i. della let
quali ho hauuto, & te tione dei
nuto con licenza del fanti lil'ubidienza, ogni gior bri.
no ho preso un poco Nota.

di tempo per leggerli, & cauarne frut to, perche la frequente lettone rinuo ua il defiderio d'andar fempre innanzi in tutte le uirtù, da lei procede la buona oratione, & molte uolte il Signore illumina piu in un poco di lettione, che per qual fi uoglia altra uia. Mi pare cosa molto necessaria per le serue del Sig. legere molto, perche non possono, ne deuono far lunghi ta gionamenti con huomini (benche spi

non possono, ne deuono sar lunghi sa Librl, de gionamenti con huomini (benche spi i quali rituali siano) potendo hauere le me non si ca desime cose da santi libri. Mi ha mol- ua frutto aiutato di non legere mai libri cu- to, non si riosi, o che se ne caua poca utilità, deueno ma ho atteso a studiare libri che mi leggere.

hanno

" Prattica

hanno acceso a maggior amore, & fer uore uerfo il Signore.

Il tempo di artendere a questa let-Tempo p tione è flato tutto quello, nel quale la lettio- non son stata occupata per la santa une de Li bidienza, o per l'oratione, ouero per brisanti. le necessità corporali, ho suggito le occupationi inutili, & spender il tempo uanamente, conoscendo l'utilità, & consolatione, che poteuz cauare della santa lettione, & per questo ho ritrouato innanzi pranzo poter spendere a questo effercitio, un'hora, o al Leggere meno mezza di tempo, & altre tanto molto po infra il giorno. Son stata congliata di co, efar- leggere molto poco, & d'intendere, 60.

& fare quello, che io leggo, perche leggere senza sar le opere, è come mangiare senza digerire, così quel po co che ho letto, mi è restato nel

cuore, & ne ho possuto caware quel frutto, che doueua, se lamia mileria no miha uesse impediSon St.

Auertim

fetto, m colpa pe dagnar uirth di rò per a zata far c che mi ha fideration

Primo ne l'effer mentre getta a fa Spesso in effer anne rebbe feg rore, maffi Sarebbe sin ti ramica gliatt, lof nonebuo

Auer-

ore, & fer

nofta letnel quale a fanta uouero per fuggito le er il teml'utilità, ua cauare ruelto ho ter fpenhora, o al tre tanto figliata di ntendere, , perche è come quel po to nel (2ª

Auertimento, ch' bo haunto, quando son stata ripresa, è dicendo la colpapublicamente per li miei difetti . Capitole Decimo.



L Demonio in tutti li effercitij delle per sone Religiose, può guadagnare sempre alcuna cosa, facendo le cadere in alcun di-

fetto, ma in effer ripresa, o nel dir la colpa per li loro diffetti, non può gua dagnar niente, essendo questo atto, uirtù di Humiltà a lui contraria. Però per uincere il nemico mi son forzata far questo con molto spirito, al che mi hanno atutato le seguenti con fiderationi.

Primo, ho pensato, quanto sia be ne l'essere ripresa la persona, perche mentre sta in questo mondo, è soggetta a far molti errori, & cadendo spesso in quelli, se non le piacesse di esfer auuertita, & riprela, dimostre rebbe segno di compiacersi nell'er mo. rore, mastime non lo conoscendo, & farebbe simile all'arbore, che sa mol ; ti rami cattiui, i quali non essendo ta gliati, lo fanno seccare intanto, che non è buono per altro se non per il

Demonii non guadagnano la humil tà.

Confide - Con rations per pigliare be ne le viprensio . nio Facciamomolte errori. E piùche non li co noscia-

tuoco,

PC.

¥40 Prattica

fuoco, cosi faria la tal persona tanti errori, de'quali non s'emendano uerrebbe a seccassi dell'humore della gratia, & non sarebbe altrimente buona, se non per il suoco dell'Inferno.

Similial Secondo, coloro a'quali non pia demenio ce l'esser ripresi, son simili al Demoquali sia nio, essendo, che lui solo è incorri
no. gibile, & non può ne uuole emendarsi, per la sua ostinata uolontà nel
mal fare.

Terzo, ho inteso, che buttado Moi

Exed 4. sè la uerga in terra, diuentaua serRipron pente, Cosi ributtando la persona
sionequa da se la uerga della riprensione, &
ro sia ne correttione, diuenta piu che serpen
o sia ne correttione, diuenta piu che serpeno sia ne correttione, diuenta piu che serpene sia ne correttione, diuenta piu che serpente per superbia, al che con potrà sen
tir parola detta con qua si uoglia dol
cezra, & per sua milità. Et il peggio,
è, che repugnera alla santa ubidienza, & al suo Supe iore in graussimo
danno dell'anima sua.

PenitenZa data ta alcunariprensione, ò data alcuna
dal supe penitenza dal Superiore, mi son sor
riore si zata a riccuerla con patienza, quiete,
dè rice. & tranquillità di mente, guardansucreo al domi sopra modo di scusarmi, se
legrezza ben tal cosa non hauesse hauuto nel
senzascu uero. Così armata d'un'odio santo
sarsi. contro di me stessa, mi son dopò

rallegrate
fla uia ne
tutto l'an
gna nell'a
mi sforzo
tla) ringr
periora, c
& charità
uare la bru
dimostro
ne, & ber
te, ho pr

Come mi

THE STATE OF THE S

Primo
dita dall'u
d'horainn
patione, n
choro, ho
fcienza, c
fcorrendo
ftata la ma
ratione,

tallegrata, conoscendo, che per questa uia ueniua a cauare dalla radice tutto l'amor proprio, che tanto regna nell'anima mia. Oltre di questo mi sforzo, (le ben sento repugnantla) ringratiare tal persona, o la su. Nota. periora, che si degna (mossa da zelo, & charita)ricordarmi gli errori, & la uare la bruttezza dell'anima mia, & le dimostro esfermi' tutto a consolatione, & beneficio grande. Vltimamente, ho pregato il Signore per loro.

Come mi sarei potuto gouernare nell'bora del pranto. Cap. XI.

Rimo, Venuta l'hora Esercità del prazo innazi che innanzi uadia tauola, son sla. Pranto. ta auertita di fare alcune cose necessatie a quelto effercitio.

Primo adunque non essendo impe dita dall'ubidienza, per un quarto d'hora innanzi ho lasciato ogni occu patione, nel mio oratorio, ouer nel choro, ho fatto l'esame della mia co della con scienza, come stalcritto di sotto di scieza in scorrendo particolarmente, come fin nati pra stata la martina nel leuarmi, nell'O - 70. ratione, nell'ufficio, Messa, com-

mu-

nă tanti ano uerre della trimente dell'ln-

non pia. a! Demoè incorri le emenontà nel

rado Moi taua sera persona fione, & e lespenpotra len oglia dol pergio, ubidienrau:(limo

flata fatta a'cuna 11on sfor a, quiete, guardanarmi, se anuto nel ndio santo son dopo 21142 Prattica

munione, effercitif mentali, & lauo rar di mano, proponendo di emendar mi, se ritrouerò hauer mancato in

quelli.

Seruitio Secondo andando a tauola, mi son grande è ssorzata di non lasciarmi tirare dal alle perso senso, anzi ricordandomi esser seruità attendere a satiare il corpo, come ruali no gli animali, & esser piena del peccato attender d'Alamo, dico spesso quelle parole al corpo. di Giob. [Antequam comedo, suspiro,] che unol dire innanzi che io no a mangiare, sospiro, ilche mi muone a pregare il Signore mi dia gratia di liberatmi da tanta seruitù, conducendomi presso alla patria, done non si

mangia, ne si beue. 1-

Terzo, mi ricordo delli ponti, che sono descritti appresso, i quali ho da pensare, mentre che mangio, acciò il corpo, & l'anima habbiano la sua refettione necessaria. Et con questo attenta alla benedittione chesi dona. Et sedendomi dico un Pater noster, & un'Aue Maria con un De prosondis per le anime de i morti, acciò siano aiutate, & refrigerate, si come il Signore ha satto preparare per aiuto, & refrigerio mio, tutto quello che ho di manzi.

Secondo, mentre stò mangiando, per ester'io molto sensuale, mi son

flati

flati molt timenti. giando fe & netezz to del pa tre,o con gelto,che

Second ta, & quan lore drined po & fort far errore fario per ho poffu ma fempi mi ad acc. za, fape fone, ch mente. I acqua, com fecondo h Role, co

Terzo
bo spiritu
se come u
mersa a sat
la lettione
giotno si le
Maper

merito, h

Nota.

, & 1100 emendar ncato in

la, mi fon irare dal er ferui. o, come peccato e parole lo, luspihe io no i muoue gratia di onducen. ne non fi

onti, che ali ho da , acciò il a ina requelinat. G dona. Et nelter, & profondis ccio hano me il Si. r ainto, & che ho di

angiando, le, mison HALL

Spirituale. 1.43 timenti. Primo, che nell'efferiere ma Auertigiando servasse grandissima modestra menti, & netezza. Item che mi guardasse mol mentre. to del parlare, del rifguardare alle al che si tre, o come mangiamo, o di far alcun pranza. gelto, che foste riprensibile.

Secondo, che attendesse alla qualistia nel tà, & quantirà de ci isperche fotto ca prin [a. lore denecessità potrei mangiar trop- re. po & sott'ombra di denotione potrei Discret. far errore nel meno, levando il neces tione nel fario per il corpo, però in questo non mangiar ho possuto ritrouare certa misura, o piu, o ma sempre mi è piacciuto più inclinar meno mi ad acquittare la uirtu dell'altinen. A stinen za, sapendo esser necessaria aile per Za è nesone, che nogliono uiuere spiritual cessaria mente. I digiunitanto di pane, & alle peracqua, come gli ordinarij gli ho fatto fone spiri secondo ha uoluto l'ubidienza, & re tuali. gole, col conseglio del mio confesfore.

Terzo, che nel interiore, donasse ci Cibo spi bo spirituale all'anima (acciò non fot rituale, se come un animale stando tutta im- che si die mersa a satiare il corpo) attêdendo al dare all' la lettione de'libri spirituali, che ogni an.m: giorno si legge in tauola. mentrela

Maperfar questo con piu gurto & pranta. merito, ho preso la segi en e diuntione usata da molte perf se reli-

Prattica. 144

giole. Mi son sforzata di pensare, coà me che mangiasse col Signore in quei luoghi, che racconta il santo Euangelio, che mangiò stando in questo

mondo.

Si può credere questo essercitio es sere, si come all'hora in satto gli era grato, quando Zaccheo, Matreo, Simone leproto, Maddalena, & Martha l'invitauano. Per questo si notano tre ponti per giorno i quali ho atteso a finire nel pranzo, & nella cena pimen tre, gliando un ponto per cosa, che ho cha si pra da mangiare. Quello che si può fare in questo parlando col Sig.ouero con alcun Santo diuoto, sopra li predetti ponti,l'amore,il continuo essercitio, & la gratia dello Spirito Santo ce l'im pareranno.

Il Lunedi adunque, essendo già in Nota que tauola, hauendo fatto tutto il sopra

ste const detto.

Conside

rationi

% A.

Primo, penserò quando il Signore che posso- già bambino di due, o tre anni, nelle no serni- braccia della Vergine pigliana il latre per la te Santissimo, & con questa memoria medita- s'addolcisce le uiuande, che si mangia tone, & no.

Secondo, penío doue mangiò il munione. Signore quei tre giorni, che la Madonnal'haueua perduto, & rifueglio il mio desiderio ad inuitarlo,

POI

oi che le fenza ma

Terzo di hauer nel defer gli Ange rc,& 10 [ fo con q D. flu. Sin Serro dei 1 Santi deil

Il Ma. ze di Gal ghi della lo prego tepideza re.

Second in cafa di uendolo c confondo quale tan uita, & j neficij, uerlo,no to nel cuo

Terzo in cafa di catori, & desiderio uederlo, glidimar

1.45

poi che lo uedo tolo, abbandonato, & fenza madre.

Terzo, penso, che il Signore, dopò di hauer digiu ato quaranta giorni nel deserto, & superato il Demonio, gli Angeli gli peparorno da mangia re, & lo sermuano. Mi ricordo di que sto con quell'amore, & affetto che posso, & missorzo preparargii nel deserto dei mio cuore, & seruirlo con Santi desiderii.

Il Martedi, primo, penso alle Noz ze di Galilea, done il Signore a'prieghi della Madonna sece di acqua uino lo prego, che muti l'acqua della mia tepidezza in uino di seruente amo-

re.

Secondo, penfo quando mangio in cafa di Mattheo con publicani, hauendolo chiamato, & conuertito. Mi
confondo, uedendo, che Mattheo, il
quale tanto poco lo conosceua, l'inurta, & io, che ho riccuuto tanti be
neficij, & tanto tempo è che lo con
uerso, non mi ricordo hauerso inuita
to nel cuor mio, in uerità.

Terzo, penío, quando mangiò in casa di Zaccheo Prencipe de peccatori, & publicano, il quale per il desiderio grande, che haucua di uederlo, se meritò hauerlo in casa gli dimando questo desiderio di ue-

G derlo,

li predetti
essercitio,
nto ce l'im
do già in
o il sopra

lare, co-

re in quel

Enange-

in questo

screitio es

to gliera

Matteo ,

. & Mar-

finotano

ho attelo

cena pia

, che ho

i può fare

ouero con

il Signore nni, nelle aua il latmemoria fi mangia

mangiò il ne la Mak rilueglio tarlo, poi 146 Prattica

derlo, lodandolo della cortesia, che uiene non essendo chiamato.

Il Mercordi penfo alla Samaritana, come le dimandò da bere, & come le rispose nolerle donare l'acqua uma,& la connerti. Le dimando l'acqua uma del suo amore,& gratia.

Secondo penso quando mangiando in casa di Simone le proso, uenne la Maddalena, & gli lauò i piedi con lagrime, gli asciugò con le capelli, & l'unse con unguento, gli dimando uera contritione de'miei falli.

Terzo, Penío quando mangió in ca sa della Socera di San Pietro, laqua le come grata della sanità riceuuta, l' inuitò, & lo seruiua a tauola. dandogli ciò che haueua, lo prego che mi ri sani persettamente per poterlo ben seruire.

Giouedi, Penso prima allo stupendo miracolo de i pani, come satio una uolta cii que milla persone, & una altra sette milla, desidero esser una di quella turba, & penso, che il Signore la ha satto, mandandomi alla santa religione, & pascendomi con tante gratie in quella.

Secondo, penso come il Signore con suoi discepoli non hauendo che mangiare. andauano per il campo a cerc mancò ci Sabbato re non fi fono fpi con tutt quello.

Terzo
inuitato d
inuitato d
dropico, 8
quando fi
mo luogo
the femp
del mio r

Ma all
ha, penfo
dolciffin
della fua i
mo Sacrai
derio, che
giare quel
li, lo p-eg
mento m
rià, & che
ne nel fan
Il uene

the ci pre quando fu fignificaua mangiaua; tuche ama Paffione.

147

po a cercar spiche per la same, oue no mancò chi lo riprendesse perche era Sabbato. Mi doglio, che nel mio cuo re non sono se non desideri juani, che sono spiche secche, senza frutto, & con tutto questo non lo inuito in quello.

Terzo, penfo, quando il Signore fuintitato da Farifei, & come fanò l'Hi dropico, & gli diffe quel documento, quando farat inuitato, fiedi all'ultimo luogo, gli dimando Humilità, & che fempre fieda nell'ultimo luogo

del mio niente.

Ma alla sera dal Giouedi nella cena, penso a quella Cena santissima, e
dolcissima che sece il Sig. all' ultimo
della sua utta, lasciandosi nel santissimo Sacramento mi ricordo del desiderio, che disse hauer hauuto, di ma
giare quella cena, con suoi Discepoli, lo prego, che habbia questo sentimento mangiando con la sua memorià, & che mi communichi sempre be
ne nel santissimo Sacramento.

Il uenerdi, penso a quella tauola, che ci preparò nel monte Caluario quando su crocissisto, e morto. Quelto significana l'Agnello Pasquale, che si mangiana arrostito in piedi, & con la tuche amare, l'amaritudine della sua

Passione.

C 2 Se-

fia, che

naritana, come le a utua,& cqua utua

nangian, , uenne jedi con pelli, & limando

ngioin ta co, laqua ceuuta,l' a, dandoche mi ri erlo ben

o stupenome satio ersone, desidero & pento, manione, & in quel-

Signore lendoche il cam= Secondo, penso a quella parola Si tio, che tiando in Croce fiele, & aceto, gli su dato a bere, alle lachrime abbondantislime, che all'hora sparse per me, lo prego, che con quefte addolctica il mio mangiare, e bere.

Terzo, penso alla mensa, che su preparata alla Madonna Santissima: per lemant de i ministra diligentissimi(1 quali surono i Giudei) dee suo si, gliuolo, quando lo teneua in braccio diposto della Croce. Mangio nelle piaghe del Signore, iisguardando le con la Maddonna, e Maddalena.

Il Sabbato, penso prima al mangiare, che gli preparana Martha, &.
Maddalena spesse non hauendo altro luogo doue andare, si riduceua.lo
prego mi faccia conoscere, che non
unol altro luogo per sua stanza se nó
nel mio cuore, doue lo possa spesso in
uitare.

Secondo, penfo a quell'allegrezza, e banchetto spirituale, che secero i Santi Padri nel Limbo, quando il Signore discese a liberarli, lo prego liberil'anima mia dalle tenebre, done si ritroua.

Terzo, per hauer timore, Penso

in poco che face le per i mamen gli dim ho peco giar fo

gnore in legrino ue mar pere de la pere ne de bene

reman riade, fcauand penfar lo, n & po doli, perche fuscite csfo lu

Sec

Ter diso, c edunt quelle con:

parolaSi
e,& acelachrime
lora spara
con queare, e be-

a, che fu antiffima igentiffidee fuo fi n braccio gio, nelle lardando« Madda-

al mangia artha, & Bethaendo alduceualo, che non anza se no sa spesso in

e fecero i indo il Siprego lire, doue si

re, Penso

Spirituale. 149

un poco alli banchetti, & conuiti, che faccua il ricco Epulone, ilquale per uitio della gola è crudelissimamente tormentato nell'inferno,
gli dimando perdono quante uolte
ho peccato in questo uitio del mangiar souerchio, & senza necessità ap
parente.

La Domenica, penso quando il Si gnore risuscititò apparue come pellegrino, a Discepoli in Emaus, doue mangiando il conobbero nel rom pere del pane. Mi doglio, che la causa perche non lo conosco è, che il pane del Sacramento non lo rompo

bene.

Secondo, penso quando il Signore mangiò appresso il mare di Tiberiade, con sette Discepoli, che pescauano, essendo risuscitato. Si può
pensare, che innazi che salisse al Cie
lo, mangiò con li suoi discepoli,
& poi instruendoli, & benedicendoli, si parti da loro. Mi doglio,
perche se sosse ben mortificata, risusciterei, & salirei al Cielo, con
esso lui.

Terzo, penso alla gloria del Para- Essercito diso, con quelle parole, [Beati qui spirituali edunt panem in Regno Cœlorú.] & innanzi quelle altre. [Homo quidam secit pranzo.

s cenam magnam &c. ] Laquale il Si-

G 3 gnore

Prattica

gnore ci faccia gustare per sua misericordia.

Terzo, dopò l'hauer mangiato & ripigliato le forze corporal: mi inani mo a ripigliare le forze spirituali, facendo, quello che seguita.

Primo adunque mi è fempre piacciuto, esser solecita del mangiare. finendo presto, & non effer l'ultima facendo aspettar le altre per le-

marfi.

Secondo, dopò d'hauer reso le gratie, son andata al Cero ouero al mio Oratorio, dicendo il Milerere, ouero, un Te Deum laudamus, ben che in alcune parti, quetto fi fa per recola.

Terzo, stando inginocchiata in prime in questo luego non mi para, se prima nanti al noa penfo bene doue ho d'andare, & Sig quel che cofa ho da fare, & che impedimé lo che ti potrei hauere, & come custodire il s'ha da cuore, la lingua, & miei sentimenti. · Et per questo mi preparo, acciò il ne mico non habbia di me mirroria, & pregando il Sig. che non mi abbandoni per il resto del giorno, mi parco uerso quel lu &), che mi è necessafio.

Deglie

fettion lando e to fap luol ar discor luogo

cati.

me, p

zaprep

nolteri auuert comp: buone guent Cor Religi

Come lanta P tutti ir humili ti nell

Com

De

De gli effercitij i quali fon stata auertita fare dopò pranzo. Cap. XII.

Parlar & A'sbiamo noi per con può per Inetudine , e regola refettioche dopò pranzo pot ne dippo siamo star insieme con pranzo. l'altre sorelle, per re-

fettione, & consolarer l'una l'altra, par Parlanlando cose buone, & dei Signoic. Pe- difi poffe rò sapendo il nemico quanto male no fare fuol aunenire a coloro, che non cutto melt:pes discono la lingua, si sforza in questo cati.

luogo far fare a questi tali molti peccati. Ilche accadendo spesse nost a Parlars me, per andar trascuratamente e: . d ue doza prepararmi, fon stata mott sone po pranuolte ripresa, & alla fine, uictara è 30, o in aunertita, che non parlatie, Hando ii qual si compagnia con le altre, le non di cole soglia al buone, & in particolare delle cofe se trotimguenti.

Come il Sig.mi chiamò alla fanta co de le Religione, & conuerti le altre cose se-Ceme potremo efferuare la nostra guenti. fanta Regola. Come pottemo andare tutti innanzi . & esfere ueramente humili, patienti, ubidienti, & feruen ti nell Oratione, & in tutte le cose, Come faremo nell'hora della mor-

12 mileri-

ngiato &

: mi inani

ituali,fa-

pre piac-

angiare,

l'ultima

per le-

r refo le

ouero al

Milerere,

mus, ben

fi fa per

hiata in

se prima

ndare, &

mpedime

stodire il

ntimenti.

cciò il ne

roria, &

i abban-

mi parto

necella-

. Prattica 11/2

te dell'inferno, Gindicio, Paradifo, & purgatorio. Come il Demonio ingan na sottilmente tutto il mondo, & più delicatamente le persone religiose. Quante tentationi ci dona, & de i ri medii per uincerle. Come le persone Religiose stanno in un stato molto sicuro, come hanno gran pace, & quiete, hauendo lasciato i trauagli del mo do. Come i secolari hanno infiniti pe ricoli, e fastidii, e portano la Croce piu grande dei Religiofi, & fenza merito, & come facilmente si possono dannare. A questi aggiungo la uita del Signore del Santo di quel giorno ò di alcun'altro diuoto, cercando ricrearmi nel Signor con le circonstanti.

In questi ragionamenti mi son guar Parlandata di non parlar troppo, ne rider do si dè molto,o di esser fastidiosa alle altre, guardare di que ma il tutto per la Dio gratia ho desiderato fare con dolcezza, amore, & ste cofe.

charità. Doppo questo tempo restano ot-& oratio to, o noue hore sin'alla cena, più, o ne doppo meno, lequali ho cercato spenderle u. pranto. tilmente. Et primo spendo un'hora in lettione de'libri spirituali, un'altra, & qualche uolta piu, nel uespro, & oratione mentale, si come s'è detto di sopra. E però de auuertire, che il Deil Dem re, od ne m'ha te nolt cercher te de

il Demonio, col defiderio di lauora re, ò di far altro forto specie di benem'ha tolto queste due hore molte uolte, ma con la gratia del Signor, cercherò sempre superarlo. Il restante del tempo fin'alla sera l'ho confumato in lauorar di mano, ò trauagliare corporalmente, se con do che l'ubidienza mi ha uerà ordinato, & di lopra è no-

tato.

Della

adilo,& io ingin o,& più eligiose. & dein persone nolto fi-& quiei del mo finiti pe Croce. nza mepossono o la uita el giorno

constanson guar ne rider le altre, ho desimore, &

ando ri-

fano ota , più, o nderle u. un'hora i, un'alel nespre, ne s'è detrtire, che il De

Prattica

Della cena, & quello, che ho possuto fare doppo quella. Cap. X I I I.



conside rationi nella ce-ma come quelle del pran 30.



Eguita dopò il sopra detto la cena, nella quale ho fatto i medesimi esserciti che ho detto di sopra nel prazo, auertedo sola

po, fon! hora d'o ho defide to, che q giorno. ramente re, & fo fua, conol ne hanno oratione no quand to amore ta debbon na perfo molto d fperanza no s'infi derio di q do nede n defiderata ua confol: fo fi fente cofa dou che cerca gnore, an principio fideration fa in quest lore cono

uerfoilsi

ch e deuer

po,

po, son stata preparata a fare mez'hora d'oratione mentale, laquale Oratio ho desiderato sare con più sentimen ne de la to, che quella della mattina, & del fera con giorno. Perche le persone, che ue piu ferramente uogliono seruire il Signo- uore. re, & sono desiderose della gratia sua, conoscendo il gran bisogno, che ne hanno, debbono la mattina far oratione con molta fame. Il giorno quando riscalda il Sole, con mol- Nota. to amore, ma alla fine della giornata debbono migliorare. Si come vna persona, ch'aspetta alcuna cosa molto desiderata, la mattina ha speranza grande di hauerla. Il giorno s'infiamma molto più del defiderio di quella. Ma alla se a quando uede non hauer ottenuto la cosa desiderata, non ha più ripoto, ne troua consolatione alcuna. Hor se questo si sente per le cose del mondo, che cosa douerebbe sentire un' anima, che cerca d' ottenere la gratia del Signore, anzi l'iltesso Iddio, fonte,& principio d'ogni bene Da questa con sideratione, molte uolte mi son mosfain questo tempo, & ho hauuto do lore conolcendo, che non camino uerfo il Signore, di quella maniera,

ossuio fa-III.

illopra ia', nella tto 1 inercitii che sopra nel tédo fola c la matdal cibo, ritia,& nelleuar mattina piú in-( segui .ora dop-

p0 ,

che deuerei.

Del modo come ho fatto l'essame della conscienza. Cap. XIIII.

E Tame della co. fcienza della le-₽A.



Inita già la giornata con le sopradette cir constanze, & guardie in tutte le mie opera tioni, una mez'horainnanzi del segno

d'andar a dormire, ritirata nel mio Oratorio, ò altroue mi son sforzata far l'essame della conscienza. Lunga cosa sarebbe, se uolesse dir quanto sia necessario, & utile far questo essame ogni sera, poi che è il più principale fondamento della uita spirituale, senza il quale mai niuno non potrà far profitto. [ Beati Pl. 105. (dice la Scrittura) qui custodiunt iudicium, & faciunt iustitiam in omni tempore. ] Beati sono quelli, che cultodiscono il giudicio, essaminandofi, accusandofi, & inuestigando con inquisitione gli errori che han fatto. Et poi che fanno la Giustitia, dan:

Demonio dosi la penitenza di quello, che rinon uuol troueranno hauer fatto male. Ilche che ci es non debbono far una uolta solamensaminia- te ma in ogni tempo. Grande inganno è del Demonio, che non la-F730.

scia uenir la persona a far questa essame, perche sà luibene, che non è

niuno

'hiuno t ·lelle o male, a che no rarla d' mente una citt te, il Gi fara mai un'anim cio,e G diuenti chifigi ferà gu darem cati in o nell'aler due uoli Coprader re, quan la penit & leuar dolidu ' deue al l

chiarfi, & Primo ci) riceu giorno. Secon

tia & lun diffettijo

137

III. giornata dette cir & guardie nie opera mez'holel legno nel mio sforzacienza. desse die utile far oi che è il della uimai niu-[ Beati Rodiunt n in omelli, che faminanando con han farlitia, dan , che rie. Ilche olamenande innon la mesta eshe non è

Bluno

ime della

"hiuno tanto offinato, ilquale se ue-·leile con giudicio far alcuna cofa male, & che in quella dispiace a Die che non siemendasse; però pone ogni impedimento per uincerla, & tirarla d'un uitio in un'altro, & finalmente sprosondarla nell'Inferno. In una città, nella quale non ui è la Cor te,il Giudice,e la Giustitia, non ui farà mai pace, ne cosa di buono, Cost un'anima, che non u'è essame giudicio, e Giultitia, non è possibile: che diuenti buona. Dice San Paolo, che I.Co.TI chi si giudica in questo mondo, non serà giudicato nell'altro, cosi se cia Vtilità daremo la penitenza per li nostri pec che si ca cati in questa uita, non ne sarà data-ua dall'nell'altra, perche non castiga il Sign. l' essamidue nolte per una cosa. Di tutto il marsi. sopradetto si può in parte conosce-. Essams re, quanto sia bene essaminarsi, e far della con la penitenza per gli errori ritrouati scieza co & leuarlidall' anime nostre. Volen- me si de dosi dunque la persona essaminare, fare. Rin deue al luogo dell'oratione inginoc- gratiare, chiarfi, & discorrer p li ponti leguéti.

Primo, ringratij il Sign. de beneficij riceuuti, & specialmente in quel

giorno.

Secondo, lo preght che li dia gratia & lume per ueder i suoi peccati, Dimandiffetti, errori, & mancamenti, quato dare. sia impersetta, & che bruttezza, & che macchia è sopra l'anima sua, per

poterfiemendare.

Penfa, al Terzo, penfi a' peccati, che ha comli pecca messo, i quali trouerà discorrendo per ti de a cuesti cinque popri

ti de a questi cinque ponti.

Sione.

Primo ueda ne pensieri, come è stata la sua mente piena delle cose del mondo, & di peccati, o gusti, & com piacimenti di cose terrene, ossendendo con questo grauemente il Signore, & discacciandolo dal suo cuore. Che pesseri ha hauuto contra il prossimo suo, e come ha cercato se stessa in tutte le cose, massime nella uanagloria, superbia, accidia, gola, inuidia, &c.

Secondo, ueda nelli cinque sensi, come gli ha custoditi, e specialmente il uedere, & udire, s'è stata curiosa, im

modesta, e senza uergogna.

Terzo ueda nel parlare quanto ha mancato, in dire, o udire fatti d'altri, bugie belleminie, giuramenti, ò mormorationi, parole otiole, e senza

frutto .

Quarto, ueda nell' opere, come ha speso il tempo, s'ha satto le co-se come di sopra stanno descritte discorrendo capitolo per capitolo, & & se ha satto il resto, ch'hau eua pensato satto.

Quin

tione, co tato, ch con que tione di fastidio cuna per altra cos

Quar millione difare. ( ufata nel ratione. emenda flere all in riceu far profi mament in hauer & colpe debita, l'intelle Quin

ciuro a l' mello, & fi fa inde pedifce, p ni dalla fi dispiace, fua nocar da delli p

Quinto rifguardi nella conuerfatione, con chi è ltara, come si ha portato, che cosa ha trattato, ò parlato con quelli,& specialmente se ha affet tione disordinatamente ( che le dia fastidio nell'oratione ) tanto ad alcuna persona, come a qual si uoglia altra cofa. A Contra Maria

Quarto pensi a' peccari dell'om- Pensar missione, & del bene, che ha laiciato alla pecdifare. Cerchi bene la negligenia cati delusata nell'Oratione, lettione, & ope- l'ommif. ratione. Quanto ancora sia pigra 11 sione, emendarfi de gli errori paffati in refistere alle tentationi, & male ulanze, in riceuere l'inspirationi del Sign. & far profitto in le sante viriù " uitimamente quanto è stata negligante in hauer dolore della fua teprate 272, & colpe commette, a pagarne la pena debita, & in cultodire la memoria,

Quinto, consideri quanto è dispiac D'spiacciuto a Dio, in questo male che ha co ciono à mello, & pene che ha lasciato di face Din ino fi fa indegna della sua gratia, & l'im- Bri dif. pedifce, pe i no poter riceuere più do- ferri. ni dalla sua Divina Maesta, e più le dispiace, perche non uà bene nella fua nocatione, & camina per la strada delli tepidi, & negligenti, slontanandofi dalla sua perfettione, laqua-

l'intelletto, & la nolontà.

, come le coritte di-

221, &

lua, per

a com-

ido per

come è

ofe del

& com

enden•

Signo-

uore.

il prof-

se stessa

la uana-

inuidia,

e fensi,

mente

ofa,im

anto ha

d'altri,

o mor-

e senza

olo, & ua pen-

Juing

le tenza comparatione deue desiderare. Di quelto cauerà dolore, & confusione, e uero pentimento di cuore, per poter dimandar perdono al Signore con contritione, e lachrime, e poi farne la penitenza debi-

Allerti-

Sesto, ricordisi di fare, come quel meti nel mercante auaro, ilquale hauendo il li l' essame bro de' conti, trouando non hauer della co guadagnato, ò hauer perso, pensa scienza. con molta diligenza come può per l'auuenire piegar bene la sua mercan tia. Cosi hauendo fatto tutto il sopradetto proponga di leuare le occafioni de'peccati, & far con diligenza quanto è obligata, cercando tutti i mezzi, e uie che la possono aiutar a farla andar innanzi, e guadagnar nel feruitio del Signore.

Dimandeno-

Settimo, si connertirà al Signodare per re, & gli dimandera humilmente perdono, & a'Santidi quel giorno, che intercedano per lei acciò il Signore, li dia gratia, & fortezza, di caminare per la uia incominciata, & emendarfi di tutto qulo, che offende Offerire. gli occhi della sua Diuina Maesta.

Offeriscagli per li suoi peccati, i meritidella uita, e passione del Signor di tutti gli eletti, & ulti mamente tut ra le stella in sacrificio, & ic ha farto alcuna ne alcuna giuni, o cenza per riore.

Buon fer per co moria, Eutto que. to, dinota acciò q no d C

to alcuna cosa notabile, e bene di farne alcuna penitenza, afflittiua di digiuni, o discipline, o altro, con licenza però del confessore, o Superiore.

e delide-

olore, &

mento di

perdono elachri-

nza debi-

ome quel

endo il li

n hauer

, pensa

può per

a mercan

itto il so-

e le occa-

diligenza

do tutti i

al Signomilmente Il giorno, ciò il Siezza, di nciata,& ne offende Maefta. ccati, i medel Signor amente tut Ic ha fatBuon conseglio ho ritrouato esfer per coloro, che non hanno me-Essame è moria, di potersi ben consessare di ben notutto quello, che s'hanno essamina-tarlo oto, di notare li suoi errori ogni sera, 2ni sera. acciò quando il Sabbato si han-

no da confessare, se ne ricordino, & con piu
pace(riuedendo
gli un
poco prima) se ne
possorima se ne
fessare.



Della

162 Prattica

Della Confessione. Cap. Xv. 1





Auendo già detto di essa mina mi, uoglio notare alcuna cosa del modo di confessami.

Primo, ho desiderato

hauer un confessore, che molto inten da l'anima mia, che sia spirituale, & mi possa guidare alla persettione, questo lo conosco, quando le parole sue mi muouono, mi donano timote, & sen timento di non ritornare più al male, del qual mi confesso, ò grande, ò picciolo che sia, & che non mi perdoni cosi facilmente gli errori, scufandoli, ò coprendogli per qualche uia, anzi che conoscedo d'onde pro-

cedono i miei mancamenti, me lo

Confesso re di per sonaspiri suale, qual de ne ossere. faccia ch fpiantare che altri fe folame fandogli

Secon fare, uoe detto, & lo,cheho tanza,che perche fe peccati,n te, ne fari

Terzo.
Sig. preg
far ben qu
mi leorde
Za, ò mia d
Maeita, mi
tuttighali
fuoco dell'
fommerga

Quarto
ta con quel
fare, mi to
nella confei
ueste comm
fessari, ho si
puli, ò inb
bene, o nò,
tione del D

163

faccia chiaro, & cerchi dalla radice fpiantare i uitij ne'quali incorro, per che altrimente sempre rinasceranno, se solamente si taglieranno, consessandogli cosi grossamente.

Secondo, quando mi uo a confestamenti fare, uo essaminata nel modo sopra-menti in detto, & ben risoluta di tutto quel-naci sopranza, che il confessor mi dimandi, confessor perche se non haurò ritto quati i mei ne. peccati, nonne pottò mai hauer dolo re, ne farne la sebita emendatione.

Terzo, mi raccomando un poco al Sig. pregandolo, che mi dia gratia di far ben que da fanta confessione, & se mi scordero alcuna cosa per inauerté za,ò mia dapocaggine, la sua diuina Maetta, me la perdoni, & quella con tutti gli altri peccati la consumi nel suoco della sua infinita chaitta, ela sommerga nel mare della sua incomprensibile misericordia.

Quarto, dopo d'essemi consessa. Pace don ta con quella diligenza, che potena pola con fare, mi sono talmente acquietata fessione, nella conscienza, come se mai non ha uesse commesso quei peccati già con fessati, ho suggito d'entrare in scropuli, ò dubitate se mi son consessata bene, o nò, conoscendo essere tenta. Medita tione del Demonio. Il che sa per in-

quie-

XV. 1

etto di est**a** lio notar**e** el modo di

defiderato calco inten tuale, & mi une, questo ole tue mi note, & sen più al mao o grande, on mi per-rrori, scuper qualche ronde pro-ti, me lo fac-

164 Prattica

quietare, e tut bare la pace delli ferui

del Signore.

Quinto, son stata auertita di non Amici - entrare in familiarità, ò in certa prattia e fa- tica col confessore, trattando cose miliari :- fuor di confessione, o usando certe pa tà di con role di cortesia, o d'altra maniera, & fessori si ritrouo per molta isperienza, questo de fuggi- ricordo esser molto necessario alle ve. Con- serue del Signore, e spose di Christo. fessioneco Debbo adunque semplicemente dime si ha re, ciò che debbono dire della confes da fare. fione, non uscendo punto fuor di quella, & ascoltare le ammonitioni, ricordi, ò riprensioni, che le saranno fatte, pigliandole come dal Sign. & non altro. Guardisi di non usare il Confessore per mezzo con la Badef sa, o con altro. Ne udire, o racconta re nouelle nel Monasterio, o di tuora. Non gli facciano presenti, ne gli dicano, che gli son obligati, ouero, che uogliono pregare notte, e giorno per lui, & che sua Reuerentia fac . cia il simile per loro, acciò si lieui o-Nota. gni occasione, & laccio, che il Demo nio ci potria occultamente ordire,& la nostra confessione sia semplice, can dida, e monda, quanto sia possibile. Molte cose si potriano dire intorno al confessarsi, ma perche si parla con persone, che uogliono attendere alla perfetti fe molti lii le taccio.

Del dormi

fenzacau
Apostolis
te. J Come
tes. Io, ci
le cose, so
huomo, c
ne'trauaglia
fi riposi, a
tendere
terò qui q
hauere in
giorno.

do che un

la perfettione, e ui sono di queste co se moltilibri.che per non esser lunga le taccio.

Del dormire, & gleffercity, che potria fare in quell'hora. Cap. XVI. 19115 11 10



elli ferus

a di non rta pratdo cole

certe pa niera, &

a, questo ario alle

Christo.

ente di-

la confes

o fuor di

onitioni,

e faranno

al Sign. &

n ulare il

la Badel -

racconta

o di tuo-

nti, ne gli

ti, ouero,

te, e gior-

rentia fac.

filieui oe il Demo

ordire,&

mplice, can

possibile.

ire intorno

si parlacon

ttendere al-

19

Ltimamente è di biso- Nota. gno di dare al cospo il suo riposo, se uoglia mo, che ci ainti a caminare nella uia del spirito. Et però non

senza causa diceua il Signor alli santi Apostoli[Dormite iam; & requiesci- Mat. 26 te.] Come se ci dicesse piu chiaramen te. Io, che sono Creatore di tutte le cose, so bene, quanto sia fragile l' huomo, come non puo durar molto ne'tranagli corporali, come ne gli cfsercitii mentali. però doppò di hauer trauagliato uirilmente, conuiene che si riposi, acciò pigliando nuone forze sia piu sollecito, & diligente per attendere al mio seruitio. Però noterò qui quell'ordine che ho potuto hauere in questo ultimo atto del giorno.

Primo adunque fatto il letto, seco do che unol la Regolaspenso un poco

a quel-

a quello, che debbo meditar la mattic na, & hauendo in scritto la meditatio ne le lego tre ponti, più o meno, nota do doue posso cauare la mattina diuo tione, e consolatione spirituale, acciò uon mi ritroui nel legare imprepara-

Tetatio ta nel tempo dell'oratione. Eperò ni del de d'aucrtire, che il Demonio suol dar monio ne molte tentationi in questo tempo ai l anda- serui del Signore. Alcun è per uoler rea dor- far alcun lauoro, o alcun'altra cofa, fi restano di andar a letto con le altre, del che ne seguita, che si fa contra l'ubidienza, si toglie il sonno debito, e necessario al corpo, s'impedisce dir il Matutino la notte, e l'oratione la mattina non si puo far per la grandez za del sonno, e piu di tutti, che gene ra distratione grandissima nella mente, facendosi le cose fuor dell'ordine suo. Altrisidormono innanzi l'hora, per li cantoni, o al fuoco. Alcu ni per far penitenza uogliono dormir sopra le tauole; o in terra, con ci litii, pietre al capo, o altro, facendo tutti di proprio ceruello, sprezzando il configlio di altri, & quello che importa de i suoi superiori. I che quan to sia male, per non esser lunga, non m'estendo a dirlo, basta; che si fa contro l'ordine, e regole, e si pongono in pericolo di amalarfi, contentando in

ciò il Dei non ha pi Signo. A no ogni d tine,mata altre cofe nato, di m mi il Dem fo. lo per mente la m ogni altra

Second della fant Sig. Alla] mio culto giornoid me ho fatt cosi mi por to di dispia re tutta al sepelirmi, morte.

a tutte,&

Terzo, mio dorm na, & ripo per delitic, lenano la 1 del Sig.& p unole, che modità,& Po, Macd

ciò il Demonio, ilqual defidera: che non sia prù buona per il seruitio del Signo. Altri per il contrario, cercano ogni delicatezza, lenzuole di cortine, matarazzi di lana, padiglione & altre cole, che la regola non ha ordinato, di maniera, che per questi estremi il Demonio sempre resta uittorioso. Io per me desidero far compitamente la mia Regola in questo. & in ogni altra cofa, & questo configliarci a tutte, & non altrimente.

Secondo, fegnandomi col fegno della santa Croce, mi raccomando al-Sig. Alla Beata Vergine, all'Angelo mio custode, & a' Santi diuoti di quel giorno, dicendo anco il Credo, come ho fatto la mattina nel leuarmi,& cosi mi pongo a letto con sentimento di dispiacere, perche no di attende re tutta al corpo, come che andasse a sepelismi, essendo il sonno simile alla

Terzo, son stata auertita, che il sonno 6 mio dormire lo pigliasse per medici. de piglia na, & riposo del corpo stracco, & no te perme per delitie,o carezze camali, lequali dicina, e leuano la persona a satto dell'amor qual dedel Sig. & però è bene, che la regola ueessere. uuole, che il letto habbia poca commodità, & che il sonno sia di poco të po.Maè da dolerfi molto di quelli,

Ellerci ty (pirituali ne landare a dormi

che

rzi l'hoo. Alcu no dore ra, con ci facendo zzando che imie quan ga, non

a matti

reditatio

eno, notă

tina di uo

ale, acciò

prepara.

Epero

fuol dat

crispo as

er volet

acola, si

le altre

ntra l'u-

lebito, e

disce dir

tione la

grandez

he gene

la menordine

fi faconngono in tando in 610

Notas

che si lamentano del letto, o del poco tempo di dormire, poi che si sono obligati alla regola.ll sonno della perso na religiosa non deue esser come di un'animale, ilquale dormendofi im merge tutto nel senso, ma poi che siamo tanto miseri, che a pena in que sto possiamo fare di non assomigliarci a gli animali, uorrei che ci assomiglias semo almen alla Grue, la quale dor-Can 1.5. mendo neglia . Ilche ci dice chiaramente la sposa nella Cantica, s Ego dormio, & cor meum uigilat. | Come se ci dicesse, il mio dormire non è dor mire di morte, o di animali, ma donando quiete al corpo, procuro, che insieme il cuore, l'intentione, & l'amore stia uigilante. Debbe adunque la persona religiosa non sar caso di queite commodità souerchie, cercandole contra la regola, perche que sto sentimento le toglie l'affetto, che douerebbe hauere uerso il Signore, tal che non solamente dormirà col corpo, ma anco con il cuore, & con l'anima, senza uedere o sentire che cofa fia amore.

Quarto.mi è parso necessario, che nolendo la persona dormire, faccia usanza di trattenersi in alcun buon pensiero, si come si legge de i Santi, che in quell'hora han preso diuers efferefferciti Demon altri ric nerà per per mill fto m'è to mi ric te, che questo . molta co imaginar gnore.

Il Lur mire co tiffimar in Beth 20 deg Il Mar

tol Signo & fan G Egitto, i la stanza tà,& cor ueuano. Il Mei

apprello ne liette gunando che mi di tutu que animali,

11 G10

1169

effercitij diuoti, perche altrimente il Demonio la cercherà di tentare con altri ricordi, & molte uolte la trattenerà per due, o tre hore, discorrendo per mille cose senza frutto. Per questo m'è stato detto, che in questo pun to mi ricordasse del riposo, e dormite, che ha fatto il Signore stando in questo mondo, del che ho preso Considera molta consolatione. Poi che mi son rationi, imaginata di dormite appresso il Si-ò trateni gnore.

Il Lunedi dunque ho pensato dor mentre mire col Signote, e la Madonna san-nonsi può tissima nel Presepto, quando già nato dormire. in Bethelem stette nella stalla in mez

zo de gli animali per amor mio.

Il Martedì, ho pensato di dormire col Signore, la Madonna santissima, & san Gioseppe quando stettero in Egitto, imaginandomi in particolare la stanza, la ponertà, l'amore, la santi tà, & compagnia de gli Angeli, che ha ucuano.

Il Mercordi, ho pensato riposarmi appresso al Signore nel deserto, doue stette quaranta giorni, e notti, digiunando, non ho hauuto timore, che mi discacciasse, possibe stetre per tutti quei giorni in compagnia de gli animali.

Il Giouedi, ho pensato, quando il H Signos

del poco
fono oblla perfo
come di
ndofi im
poi che
ma in que
migliarci
fomigliaf
alle dor-

chiara-

i, madocuro, che ne, & l'ane adunfar caso hie, cer-

fetto, che Signore, I Signore, Irmirà col e, & con intire che

ario, che ne, faccia cun buon de i Santi, eso diuessi esserSignor tutta la notte molto non dor miua per notando in oratione per me nel Monte Oliucto, dormo appresso di lui sicura, poiche non solamente mi custodisce, ma prega per me, fin'al

far del giorno. Il Venerdi, ho pensato dormire in casa di Caiphas, doue tutta la notte

casa di Caiphas, doue tutta la notte fu il Signore stratiato, battuto, & per cosso crudelissimamente, però si riposaua nell'amor grande che ci portaua, nel qual lo prego, che mi faccia eternamente dormire.

Il Sabbato uedendo il Signore nel monumento, non cerco altro luogo, piu accommodato per ripofarmi, poi che quest'è il piu pretioso, e delitioso di tutti. Mi ricordo anco come dormi uano all'hora, la Madonna, la Madda

lena, & i fanti Apostoli.

La Domenica, mi ricordo del Signore, che sia alla destra del padre, riposandosi nel trono della sua infinita gloria: qui con esso lei cerco riposar mi, espero nella sua mesti bile pierà, se mitericordia, che mi riposerò eternamente, finito che haurò la giornata di questa misera uita. Con questi pensieri mi dormo, parlando, se parlo nel cuor mio dormendo, diuer iamente secondo lo spiritosanto mi concede, il che lungo saria se mi uolesse

Mota.

leffe diff lio possi uorrei p ga ilper gelle fo fta altro preghin fi fat tut tione, pe non face pena.Pro il cuore vita con Mi , accid polliam Madrif andatiii ftitatine no uenire fiderata d mainon nuamen grezza benedire tuttoilb Siderare. conceder

te far uit

perfette,

Cl leftano

Spirituale. 771 lesse distendere per li sentimentische

ho possuto sentire perquest'essercitio Dormir uorrei più presto, che ogn'uno con lu parlado, ga i perienza lo prouasse, che lo leg- e parlar gesse solamente in libri. Non mi re- dormensta altro, se non supplicare a tutti, che do col Si preghino il Signore, per me, acciò pos gnore. h far tutto il sopradetto con perfettione, perche altrimente sapendo, & non facendo, farei degna di maggior pena. Procuriamo adunque con tutto il cuore ordinare i giorni della nostra uita con i predetti esfercitij, ò miglio ri, acciò uenuta la sera della morte, possiamo riposarci con nostri padri, Madri sorelle, & sante, iquali, nesono andatiinanzi, & poi con effo loro rifia stitati nel giorno del Giudicio possia no uenire a quella mattina tanto de siderata dell'eterna gloria, alla quale mai non fi fa sera, ò notte, ma continuamente è chiaro giorno con allegrezza perpetua, in uedere, lodare, benedire, & godere Dio benedetto, tutto il bene, che può la creatura desiderare. Il che sua Dinina Maestà, ci concederà, se ci sforzaremo ueramé te far uita di Religiose, spirituali, & perfette, in questi pochi giorni, che ci rellano. Amen.

> ILFINE. H 2 Segui-

non dor re per me appresso planiente me, fin'al

ormire in la notte lo, & per le co pormi faccia

nore nel o luogo, farmi,poi delitiofo ne dormi a Madda

odel Sipadre, riia infinita
coripofat
le pieza, 82
o eternagiornata
ni questi
ando, &
do, diuer
stanto mi
se mi uolesse

Seguita gli essertitij spirituali per il giorno della Settimana, promessi sopra al Capo quinto del Secondo libro.

R (

PER E

FA

R 1 1 della vi

## ROSARII DELLA VITA

del Signore,

PER ESERCITARSI, ET acquittare alcune virtù necessarie per andare alla perfettione.

SPARTITIPER L.S.
Giorni della Settimana.

tij spi-

o della

Secon-

Lunedì.

RIMO ROSARIO

della vita del Signore, per acquistare il timor di Dio, ilquale
contiene quindeci punti, cioè tre Rosarÿ
di cinque
punti per
yno,



unto o

174 Prattica

infinite miserie, infirmită, e morte, non nolse nenir a pigliar carne huma na per molti migliara d'anni quantunque li santi Patriarchi, e Proseti gridando, e piangendo lo pregassero, che nenisse a liberarci.

## ATTIONI.

Confusione Quanta gran consustone, e vergogna dei hauere, vedendo che Christo non è uenuto ancora nel l'anima tua spiritualmente. Ma se per castigare un solo percato di disubidié za, siette tanto tempo a uenireal mo do, quando, pensi, che verrà in te, che n'hai satto tanti, e di tante maniere. & sei del tutto impreparato per riceuerlo?

Imitare Imiterai li fanti, pregando il Signor come loro lo pregorno, che uenghi a liberarti: hauendo dolore del gran male, che uedi hauer fatto il peccato nell'anima tua.

Ringratiare Ringratierai, & loderai il Signore perche ha tanto giustamente castigato il peccato, acciò ilpec carore remesse, e lasciasse d'offendere il suo Creatore.

Dimandare Dimanderai al Signore molte polte perdono, & uera contrition cedail

quali u
pecorel
dormen
furno d
Christe
do per

mi,& t.
gelo hi
ti,& fari
Ro.Nor
ne per
me re
poten;
do curs
flate de
mente
Imita
Pattori,

relle da

potraid.

ze l'anin

monio

Spirituale. \$75 tritione de'tuoi peccati,& che ti con ceda il fanto timore.

Vando nacque il Saluator del Seconalimondo, folamente fu riuelato a' punto.

poueri, e semplici pastori, Luc. 2, quali ueglianano, guardando le loro pecorelle? gli altri, perche stauano dormendo nel sonuo del peccato, no furno degni di uedere, & conoscere Christo che era già uenuto al mondo per saluarli.

## ATTIONI.

Cenfusore Confonditi, perche dor mi, & ti pare itar neuro, come se l'An gelo hauesse a uenite per resuegliarti, & farti uedere, & conoscere Chri-Ro. Non t'accorgi, che infinite perso ne per esser similmente negligente co me te, non stando uigilanti sopra le potenze dell'anime loro, ne hauendo cura della loro salute, non sono state degne di ueder Christo spirtual mente nato nell'anime loro?

Imitare Sij uigilante con li fanti Pattori, quali se per guardare le peco relle da lupi non dormiuano: come pottai dormir tu, che hai, da guardare l'anima tua dal lupo insernale, demonio?

H & Ringra-

onfusiovedendo ncoranel Mase per disubidié nireal mo inte, che

morte,

ne huma ni quan-

e Profeti

egastero,

pregando pregando porno, che lo dolore per fatto il

naniere,

to giustacciò ilpec offendere

ueraconueraconRingratiare Ringratieral il Signore, perche si manifesta, & si sa conosce re da gli humili, che lo temono, & ser uono condiligenza, & si nasconde a' superbi, sonno lenti, negligenti,

Dimandare Pregherat il Signore, che ti facci star uigilante col santo timore, & r'illumini, & uisiti spesso col

suo santo amore.

Terzopu I tre Re Magi, uenendo per a loto.

Matt. 2. in Gierusalem perdettero la stella che li guidana: Onde hauendo smarrita la guida, non sapeuano che si sare, ne do ue andare, per poter ritrouar Christo nuouo Ke sato.

## ATTIONL

Confusione Molto ti dei confonde te, perche questi Re, per tanta poca causa di essere entrati in Gierusalem, perdettero la stella, e non poteuano ritrouar Christo, come pensi tu ritrouarlo, che mai ti sei partito dalla casa de i tuoi errori, ne mai has hauuto guida del Cielo, che ti habbicondotto tanto appresso di Christo, come, erano questi Re, anzi se l hauel'haues deresti

a diniar fuoi mi fenfi,pe dell'am nederai titrona

Rings che mas no di cu catt, cti Arada tronas

Dimore timore della gr

A his perte C re, fin'a fe con fi

Pen, on

Signo: conofee 10,& fer onde 2'

ii, ignore, anto tipello col

er adontrando cella che narrita la e, ne do Cheisto

onfonde
nta poca
usalem,
oteuano
si tu riito dalmai hai
e ti habdi Chri, anzi se

haus-

Spirituale. 177
l'hauesti, per li peccati che sai, la perderesti.

Imitare Guardati di non andare a dimandar confeglio ad Herode, ne a fuoi ministri, cioè al corpo, & a tuoi sensi, perchet'inganeranno. Esci suora dell'amore di te medesimo, perche riuederar la stella, che ti condurrà per ritrouar Christo:

Ringratiare Loderai il Signore per che mai abandona quelli, che loceica no di cuore, & che han timore de'pec cati, etiam minimi, per non imarrir la frada del ipirito, che li conduce a ritronario.

Dimandare Le dimanderai il fanto timore per poterli guardare, cil lume della gratia per mai errare.

A Ndando la Beata Vergine per ui Quarto firar il tempto di Gierusalem, punco. perte Christo, & non lo potè ritroua Luc. 9. re, fin'al terzo giorno, se ben lo cercas se con sollecitudine, & dolore grandissimo.

#### ATTIONL

Confusione Confonditi, perche ti pen, ene Chesto stin in tua copagnia, atentedimeno non camini uerlo il tempio di Gierutalem, cioè per use fante, ma per use de'peccati, & uiti, ne meno hai la purità della Beata uer gine, la quale con tutto questo lo per se. Sappi di certo, che (facendo questia uita) lo perderesti mille uolte, se l'hauesti ritrouato, come adunque ritrouarai hauendola già perso.

Imitare Habbi sempre timore di non petder Christo, & se lo perdi, uz appresso la Beata Vergine, cercando lo con sollecitudine, e dolore.

Ringratiare Loderai il Signore di quello che inol fare con quelli, che lo temono, perche t'illumina, per far fi defiderare, fe li dimostra per far amare, & fe li nasconde, per farsi con de siderio, amore, & dolore cercare.

Dimandare Le dimanderai il fanto timo il per non smarrilo, & considen za, hauendolo smarrito di ritrouarlo.

La Ebbe ardire il demonio di assal do digiusaro quaranta giorni, e notti, tentandolo tre uolte con giandissi ma attutia, & arte pensando di uincer lo, ma alla fine restò da lui uinto, e su perato.

ATTIONI.
Confusione Confonditi, perche hai

il fanto del mo no,ne o fanità, leone a dice,ch to.Io d ner um

more, I to d'ha purame con tur uinto Signo confu

Ring re di qui uirtà di contro li chelni del cerlo

Din per Hill porte d il santo timore, italin mezzo i lacci del mondo, non sal che co sa sia digita no, ne oratione, non hai fortezza, ne sanità, ò spirito, & il demonio, come leone assamato cerca per diuoratti, & dice, che non hai peccato, ne sei tenta to. lo dubito, che non sia o morto, o uer vinto, e superato.

Imitare Mortificheral col fanto timore, la Gola, & tenfualità, l'appetito d'hauere delle cole, che non ti fon
puramente necessarie, & la superbia
con tutti li suoi rami, & non sarai mai
ninto dal nemico, anzi (cos l'aiuto del
Signore) lo uinceral, & si partira da te
confuso.

Ringratiare Ringratierai il Signore ai quello che ha fatto per te, & che
nittà di quella uttoria, che hebbe
contro il demonio, dona gratia a quel
li che lo temono, di scoprire gli ingani del nemico, & di superarlo, & uincerlo gagliardamente.

Dimandare Priegail Signore, che pet il marti del fuo Santifilmo digiu no,ti dia il finto timore, perche con quello conoscerat, & uincerat ogni torte di tentatione.

I. crche hai

per ule

& uitlig

Beata uet

to lo per

do que-

nlte, le l'

nque ri-

nore di

erdi, ut

ercando

nore di

elli, che

a, per far

per far a-

ficonde

il fanto

confiden

trouarlo.

io di affal

,hauen-

i,e not-

grandiffi

isuincer

nto,e fa

re.

# SECONDOROSARIO del Timor di Dio.

Primo punto. Mast. 8.



Ssendo entrato il Sig. con i suoi Discepoli in una barchetta, si le uò una grandissima tempesta di Venti, & onde contrarie, quali

entrando nella barca, minacciauano nolerla fommergere, & il Signore ita na dormendo. Ilche uedendo gli Apo steli, tutti sbigottiti, lo risuegliorno dicendo, Signore aiutateci perche stia mo in pericolo di morire.

#### ATTIONI.

Confusione Considera, che tu sei nel la barchetta tragilissima del tuo corpo, nel tempestoso mare di questo mó do, nella morte oscura dell'ignoranza, non sono teco gli Apostoli, non hai in tua compagnia Christo, & uedi che adietro & d'intorno si sono anne gati molti più saui, più prudenti, & più essertitati di te, nientedimeno tu te ne stai sicuro, come il satto non sos se tuo.

Imitare Corri anima mia con li Santi apostofi, piena di spatiento, & di di limo mire, ri ghi, dici chemo

Ring na Mae n'adeili dell'ani profond

> Dime timore che puo prefenz da que

che li tag ua la ter friasse pi uerebbe del leta

Confus fono, cn. coglier d come ha fpiantare no occup fondera di limore a Christo, & se ti parerà dor mire, risueglialo con importuni prieghi, dicendoli saluateci Signore, per-

chemoriremo.

Ringratiare Ringratierai sua Diuina Macita, perche ti ha conseruato fin'adeilo, pche per la poca cura c'hat dell'anima tua, saresti già sommerso,e profondato nell'abiffo dell'inferno.

Dimandare Le dimanderai il Santo timore, per considerare li pericoli, che puoi incorrere, & la fua continua presenza, e difesa, per esser liberato

da quelli.

A-bore, che non faceua frutto, Secondo comandò il padrone della nigna che li tagliasse, perche in uano occupa punto. ua la terra; rispose il seruo, che lo lasciasse per un'altr'anno, perche lo hauerebbe zappato, d'intorno, & poke del letame, che forse farebbe frutto.

## ATTIONI.

Confusione Considera, quanti anni fono, che il Signore ti asperta, per rac coglier da te Il frutto di perfettione. come haueria ragione di tagliarti, & spiantarti dal mondo, poi che in uano occupi la terra, & però ti confunderarjaccio in questo poco di tem

pu

noanne denti,& meno tu nonfol ia con li ento, & di

ARIO

to il Sigo

)ilcepoli

etta, fi le

ndiflima

lenti, &

ie, quali

ciauano

nore ita

gli 2.po

egliorno rche stia

cu sei nel

tuo cor-

icito mó gnorane

oli, non , & nedi po, che ti resta, possi tollecitarti a far quel frutto, che sei obligato a renderli.

Imitare Zapperai d'intorno al cuor tuo con la zappa del santo timo re, poneui del letame confiderando spetto la tua uiltà, & miseria, quel che sei stato, quello che ser, & farai perche cosi si raccoglierà il fratto che da te si desidera.

Ringratiare Ringratierai il Signore, che ei ha aipettato fin adello, non ti ha spiantato, ne tagliato dalla santa religione, come ha fatto a molti,& che per mezzo de'fnoi ferui fa zappare, & meterdel letame intorno di que Ro arbore fterile, per ma di auertime zi, ammonitioni, & riprensioni.

Dimandare Pricgail Signore, che fappi, & fe. iichi la terra del tuo cuore, con il ferro del suo autino amore, & la righi, e ringraffi col tuo pietiofit fimo fangue, perche hauendolo Ini fo lo piantatò, tolo li fafare il frutto, da lui defiderato.

Terzo D Ensa quello, che disse il Signore, delle cinque Vergini prudenti, e cinque stolte, come se p une si preparorno con lo oglio nelle lucerne, Mat. 25 & l'altre elle ido date negligenti, fi

dormicono. Ma uenendo pora mez-

za notte Ceuute o te discar

Confi confulto fentirai, l'hora, c lamorte la tua ui tato,co dellebi dalle no rà hanu be a que no Verg Imitar

do l'ani doilcu foil Sig Ringr permine ti dona p totimor

ti, fir lar

Dimar per ngar fualanti! giorna dellauk Spirituale. 183 Za notte il spoto, surno le prudenti ri cenute dentro delle nozze, & le stol te discacciate, come non conosciute.

## ATTIONI.

Confusione Considera quanto gran consustone hauerai, & che uergogna senturai, quando a mezza notte, in qlal'hora, che meno ti penserai, uenità la morte, ti sarà dimandato conto del la tua uita, & non ti ritronando pre pa rato, con l'oglio di carita, & col lume delle buone opere, sarai di scacciato dalle nozze della gloria, & non ti sarà hauuto rispetto, perche non s'hebbe a queste sinque itolte, se ben erano Vergini.

Imitare Fa come fecero le prudenti, fii i uno in prepararti, riempiendo l'anima tua de urrià, & accendendo il cuor tuo di fuoco di am re uerfo il Signore. & il proffimo tuo.

Ringratiare Lo ringratierat dell'auertime neo che ti fa.& del tempo che ti dona per emendarti, s'hauerat il fan to timore.

Dimandare Priegalo, che ti sso zi, per ogni modo, c ma, di farti fare la sua santifima nolontà, montre che e giorno, acciò che nenendo la notte della morte, ti ritrom preparato.

Prc-

rti a fat render-

to timo derando uel che ai perche da

Signos

[o, non
alla fanmolti,&
fa 7appano di que
auertime
i.

re, che uo cuoo amore, o pretiofil ulo Int lo frutto, da

il Signoprudenti, me fi prelucerne, ligenti, fi ola mea-72 Prattica

punto.

DRedicado il Signore, riprese mol to alcune Città, doue hauea fatto miracoli, e predicato il santo Euange Mat. 11. Jio, dicendo Guai a te Corozaim, Guaia te Bethsaida, & Guaia te Ca pharnau, perche se in Tyro, e Sidone, Città de Gentili, & se in Sodoma, Città de graussimi peccatori, fossero fatte le cose, che ho fatte in noi, haue rebbono fatto penitenza in cilitio, e cenere, però pitt misericordia si haue zà il giorno del giudicio aloro, che a ROLL

#### ATTIONI.

Confusione Vergognati, perche se le gratie, che ha dato a te, l'hauesse da te ad un gentile, o alcun altro gran peccatore, haueriano già fatto alpriffima penitenza, discacciato da loro i nitii, & acquillato le sante uiriù. Dirai adunque con dolore, Guara te ani ma mia. Guai a te perche più compaf sione s'hauerà il giorno del ginditto agli infedeli Turchi, e Mori, che a te, la quale hai haunto la gratia, & non has operato ben con quella.

Imitare Fa quello, che fecero quel li di Niniue, che udita la predica di Iona, per il gran timore che hebbero si convertirono da douero, &

faccido

facendo perche pi pradette

Ringra more che principi-

Dima di poter poter cul tione,

DEnfa 3 1 come tati, che ze, però In iffers iero nejj no pianto

Confu Ha effet H de, o della adornato tú, uestito medefimo gnote, Ve glialtriall teil nome gnore

Spirituale.

. 185

facendo penitenza ottenero perdono, perche più che Iona, è chi ti dice le fo pradette parole,

Ringratiare Lo ringratierai del timore che ti dona, poi che quelto sarà

principio de ogni tuo bene.

Dimandare Le dimanderai gratia di poter vdire la sua santa parola, di poter cuitodirla, & mandarla, ad essetione.

DEnsa quella parabola della cena, I come il Re uidde ad uno delli inui tati, che non haucua la ueste delle no punto. ze, però comandò alli ministri, che li Mas. 22. legaffero le mani, & piedi, & lo buttal iero nelle tenebre, doue non cra le no pianto, dolore, e stridor de denti.

## ATTIONI.

Confusione Sappi, che nulla ti giona esser inuitato alle nozze della sede, o della santa Religione, se non sei adornato di charità, & di tutte le uirtú, uestito la medesima veste, & con il medefimo spirito de'ueri serui del Si gnore. Vergognati di uoler star con gli altri alle nozze, hauendo folamen te il nome, & li fatti di seruo del Signorc.

Imitare

erche se ueffe da tro gran coalprisda loro i irtù. Diara te ani i compas gitiditio ,che a te, , & hor

rele mol uea fatto

Euange

orozaim,

ia te Ca

Sidone,

Sodonia,

, foffero oi, hane

ilitio, c fi hauc

ro, che a

cero quel oredica di re heobeucro, & fact in de

\$86 Prattica

Imitare Lega adesso strettamente le tuoi mani, e piedi, cio è li ruoi penfieri. & le tue operationi, con la corda del santo timore, sacendo secondo la uolontà del Signore, & de'tuoi Superiori, perche questi ti sanno una ueste di poter entrare, sedere, & godere del le nozze della gloria con li Beati eter namente.

Ringratiare Ringratierai il Signore perche con questi ricordi ti dona ad intendere, che se ben sei chiamato con molti, unole che sij di quelli pochi, che si saluano.

Dimandare Priegalo, che ti dij il santo timore, per esser sollecito a ueshuti di questa ueste, di persetta chari

tà, innanzi l'hora della morte.

# TERZOROSARIO del timor di Dio

Primo



Nterrogato il Signore le pochi doucuano esfere quelli, che fi salue ranno, rispose, Afretta teui entrare per la por ta augusta, e stretta,

perche ui dico, che molti uorranno alla fine entrare, & non potranno, & fe ben batteranno alla porta dicendo. Sig. Signore, sto andar chi,ne, operarij

Canful tamini co se, non u fettione. Rantia al fai cono fuo feru mare la dormen pische li. arriuati, pouertà, E2 morti Triare no Tangue, I poteren Imitar Christo c ti, & fa qu

Ringratiche hadate neriffime rolamento

187

Signore, Signore, apriteci, li sarà rispo sto andate uia, che non ui conosco, ne chi, ne, d'onde sete, partiteui da me operarij d'iniquità.

### ATTIONI.

Confusione Confonditi, perche no tamini con fretta,e feruore per arriua re, non uai per la uia stretta della per fettione, non batti con timore, & in-Rantia alla porta dell'oratione, ne ti fai conoscere adesso dal Signore, per suo seruo fedele. Penfiti forse di ritro mare la porta aperta & di arrivarui dormendo nella tua negligenza? Sap pische li Santi con gran fattea ui son' arriuati, se ben son caminati in uera pouertà, castità, ubidienza, in perfetna mortificatione, non fi curando lasciare non solamente la robba, ma il sangue, la pelle, & la propria uita, per poter entrar per questa porta stretta.

Imitare Habbi innanzi a gl'occhi Christo crocifisso, & la uita de i Santi, & sa quello che loro t'imparano.

Ringratiare Ringratia il Signore, che ha dato gratia a tanti Santi, & ate nerissime Verginelle, di caminar ualo rosamente per la uia stretta della san ta Croce.

Di-

tamente
uoi penla corda
condo la
oi Supeina ueste
dere del
cati eter

Signore lona ad niamato lelli po-

ti dij il tito 2 uecca chari

RIO

Signore nano efefi falue
Afretta
er la por
Afretta,
orranno
ranno,&
dicendos

Dimandare Priegalo, che ti dij il fanto timore, per poter con quello tagliare ad un celpo tutti i lacci, con li quali il modo, & l'amore di te medefimo, ti tengono legato, acciò possi non solamente caminar con fretta, ma cortere per arriuar presto alla por tasentrare, e saluarti.

punto.

Pensabene se uuoi sentire questo punto.

Santo timore, che Giuda stette nella compagnia di Christo, su eletto per uno delli dodici, imparò dalla su santo Euangelio, predicò, & sece miLuc. 19. racoli, nientedimeno alla fine mise-

# ATTIONI.

Confusione Che cosa sarà adunque di te, che non hai hauuto tal maestro ne tal compagnia come Giuda, no hai hauuto quella gratia de l'Apostolato ne hai satto quelle opere, che lui in quel tempo sece, anzi per il cotrario sei stato alla schola del modo, in copa gnie cattiue, hai satto infiniti peccati, the hai adesso molte male inclinationi.

Imitare Fa come li santi Apostoli, in temere, amare, & pseuerare, nel seruttio del Signore, nostro Giesu, se ben nia
Ringo
del fantiflio
fuoi ele

Dima timore, uesse has ta miser condenn

re cuoteò à no pian Gierusa ma sopri pehe ser che uoi a si sarà d'u

Confice Christo trattato morte es pre horit gratia, e opere. Serillem frutt di 1 faise man

ben ui andasse la propria uita:

Ringratiare Ringratierai il Signore del santo timore, che ha dato alli suoi santissimi Apostoli, à tutti li santi & fuoi eletti,

Dimandare Li dimanderai il santo timore, pensando, che se Giuda l'hauesse hauuto, non saria nenuto in tan ta miseria di uendere il Signore & condennarsi.

Ssedo menato il Signor alla mor Lte con la croce su le spalle, si ri-uotto à quelle done, che lo seguitaua no piangendo, & li disse, Fig mole di Gierusalem, no piangete sopra dime, ma topra di uoi, & de'uostri figliuoli, pche fein un legno uerde si fa questo che noi adesso nedete, che ni pensate si sarà d'un legno secco al tempo suo?

ATTIONI.

Confusione Confonditi, uedendo Christo per li tuoi peccati cosi mal trattato, condennato, & menato a morte essendo lui il legno uetde sem pre horito, e fintifero, pieno d'ogni gratia, e santità, & di gloriosissime opere. Che adunque sarà di te, che fer il legno, secco, senza soglie, fiori, ò frutti di niciú, anzi tutto quello che fai, è macchiato di peccato.

Imitare

dunque maeltro a, no hat oltolato e lui in cotrario ,in copa peccati, inationi. Apostorare, nel Giesu, Co òch

ti dij il

quello

cci, con

i te me-

ciò pol-

fretta,

alla pot

questo a ftette

fu elet-

rò dalla rina del

fece mi-

ne mile-

Imitare Fares quello, che dice il Si gnore: Mosso dal santo timore piangeras prima li ruor peccati, & poi la passione di Christo, perche cosi sacen do saraj come l'arbore piantato appresso l'acque, che dara il frutto suo al tempo suo.

Ringratiare Lo ringratierai, & in nitarai tutte le creature a far il simile, per quello che ha patito, satto, e dette per te, in quello misterio.

Desiderare Dimanda il santo timore, che ti soci piangere li tuoi peccati, & Pamore per piangere la sua ama zissima passione.

Pensa di uedere Christo nostro Si gnore, morto pendendo in Croce, tutto percesso, e suenato, che dalla testa sino alli piedi era tutto serito talche non parena figura d'hue mo. Et pensa à quelle parole, che dice il Patre eterno per il Proseta, [Propter selus populi mei percusti cum] che unol dire, Per li peccati del popo lo mio ho percosso così crudelmente il mio figliolo, per pagare in lui quel lo, che tutti doueano sarissare.

## ATTIONI.

Confusione Consonderei, perche le

il padre et figliuolo: mo che pi e icelerar iniquità

Imitar desimo co nerità tut

Ringrat gnore, il q darti il fan Cato, ha i

Dimani non di ser che tem te amarlo

Pensa a istesso de la contra la cont

Confussion

do con che

Spirituale:

191

il padre eterno non ha perdonato al figliuolo innocentissimo, & santissimo che pensi sarà al seruo uilissimo e scelerato, ripieno di ogni uitio & iniquità.

Imitare Crocifigerai tutto te medefimo con Christo mortificando in uerità tutte le tue passioni.

Ringratiare Loda, e ringratia il Signore, il quale per uolerti faluare, & darti il fanto timore, & l'odio del pec cato, ha uoluto tanto patire per te.

Dimandare Le dimanderai timore, non di seruo, ma di sigliuolo, acciò che temerlo possi anco persettamente amarlo.

Pensa l'estremo Giudicio, che l'- Quinto thesse Sig. (qual hai off. so insini- punto. te uolte) ha da fare di tutta la tua ui- Mat. 12. ta, sino ad una minima parola ottosa, & non lascierà peccato, che non lo ca sighi seucrissimamente, poiche tanto crudelmente su cassigato lui, uolendoti liberare da l'eterna dannatione.

## ATTIONI.

Confusione Confonditi consideran do con che saccia potrai comparire inanzi

& poila
fifacen
ato apato fuo
ai, & in
Il fimi-

ice il Si

re pian-

o. o timo: i pecca: lua ama

fatto, e

in Crohe daloferito
nucmo.
he diceil
[Prothi cum]
delpopo
elmente
lui quel

perche la

0.

192 Prattica inanzi il tremendo Tribunale del figliuol di Dio, il quale è stato per te

ginol di Dio, il quale e nato per le in questo mondo con humiliate, paffionato, e morto, poi che continua mente l'hai e sfeso, & non cesti e sfesoderlo, con esser ripieno d'ogni vitio, e priuo d'ogni nirtù, & del tutto ingratissimo de gl'infiniti benesici, che da lui hairteeunto.

Imitare Giudica adesso. & condanna te medesimo, & il santo timore sia quello, che ti dia il cassigo, secondo la brutezza, qualità, e quantità de i

tuoi errori.

Ringratiare Ringratierai il Signore perche ti ha alpettato tanto a penttenza, potendo giustissimamente castigarti, secondo che tu meritani.

Dimandare Dei hauer pregato caldemente il Signore, & ottenuto que flo fanto timore. Ma se non l'hai acquistato, hai molto più da te mercper che sei senza il sperone, l'appoggio, & la guida, che risueglia, conforta, e conduce l'acima, alla casa dell'amore da questa, a questa den'eterna gioria. Amen.

SB.

Per acquif

il detto co

ROSARIO DELLA VITA

del Signore.

Di quindici punti.

Per acquistare il dispreggio del Monde :

Martedì.



Penfa, come il Signore, lapienza eterna, & creatore di tutte le co Prime le uc nendo al mondo per impararci punto. il detto camino della nostra salute, Luc. 2, non

nito que ni'hai aco cmercper approggio, ouforta, e ell'amore na gloria.

le del fi-

ito per te

ficffen-

ni vitio, tutto inficij, che

condan-

more fia

secondo ntità de i

il Signore to a penia mente catitani.

5 Bo

194 Prattica

non pigliò altra uita, se non quella del dispreggio del mendo, e di tutte le cose. Et però nella sua natiuità, per casa uosse hauer una stalla, per compagnia doi animali, per letto il presepto, per ornamenti sieno uitissi mo, & per uestimenti, pouerissimi panni.

## ATTIONL

Confusione Tidei confondere, perthe non tolamente non seguiti il tuo Christo in disprezzare tutte le com modità, ne meno ti contenti di quello che lui concede, ma pensi tuttania dar ogni satisfattione alla rua sensualità, cercando hauer ogni cosa, secondo il tuo gusto, & pur t'imagini, che caminiappresso di CHRISTO, sacendo uita molto contraria alla sua.

Imitare Habbi prima dolore non poterlo imitare, & poi ti prineral per amor fuo di tutto quello, che hai di fonerchio, ritirandoti, & riffungendoti al possibile a ritenere con dolore quello, che ti e puramente necessirio.

Offerire Offerirai molte nolte que flo millerio all' eterno Padre, & tutto a temedesimo per seguitaril Si

gnore in mondo, 8

Diman meriti di conceda i do, & un cheti por lo.

Hegno, ce herifimo che con li Gioleppo te fettian penutra d

. A

Confusion gogna han mente no con patiro te le cose fai tutto il ser grande ciano a mo commento fentua na teorgi, che anime che anime

Spirituale. 21.95 gnore in questo tanto dispreggio del

mondo, & di tutte le cose.

Dimandare Le dimanderai, per li meriti di questo santo misterio che ti conceda il uero dispreggio del mondo, & un santo odio a tutte lecose, che ti potessero impedire a non amar lo.

Harde Re crudelissimo, per il ti Secondo more, che haucua di perdere il Punco. Regno, cercò di ammazzar Christo te Matt. 2. nerissimo bambino. Però su bisogno, che con la sua cara Madre, e Santo Gioleppe, suggisse in Egitto, doue ste te sett'anni in grandissima pouertà, e penuria di tutte le cose.

### ATTIONI.

Confusione Gran consussione, e uer gogna hai di hauere, perche non solamente non ti piace suggire in Egitto con patire pouertà, e penuria di tutte le cose per amor di Christo, ma sai tutto il contrario, desiderando esse ser grande, este tutte le creature sacciano a modo tuo, & noi tutte le commodità, e satisfattioni, che la ua sensialità ti domanda. Et non t'accorgi, che questi sono gli Herodi: che ammazzano Christo nel cuor

patre, & guirral Si

n quella

e di tutte

natiuma.

alla, per

r letto il no uilissi

uerissimi

lere, per-

uiti il tuo

te le com

i di quello ettania dar

ensualità.

econdo il che camifacendo

olore non

riuerai per

che hai di

ristringen.

mente ne-

Prattica TOB

tuo, mortificando li fanti defiderij, & la dolce memoria del Signore.

Imitare Fuggirai con Christo nell' Egitto, ritirandoti col corpo, & con la mente dal mondo. Et con la Beata Vergine ti rallegrerai, poter star solo con Christo, con la presenza e memo ria del Signore, senza impedimento di cosa alcuna.

Offerire Offerirai per te,& per tuttala santa Chiesa tutto quello, che il Signore & la Madonna santissima pa-

tirono stando in Egitto.

Dimandare Le dimanderai il dispreggio del mondo, & di poter cono fcere, e fuggire tutte le cose, che potrano effer causa della morte di Chri-Ro dentro l'anima tua.

panto. LHE.Z.

Terze DEnfa, come il Signore flette fino alli trent'anni suddito, ubidiente alla Madonna, e San Gioseppe, & co me nascosto, senza uoler dimottrase la sua grandezza, uirtu, potenza, e lapienza.

## ATTIONI:

Confusione Confonditi, perche elsendo apieno di ogni miseria, senza uirtu, innanzi con molti uitij, tepido fiacco, debile, & ignorante, mon ceffi di u doti effe zallegri, quel poc & apprez Imita iciuto,&

di buono gnore, ch Offerir quenoch lofece in do ogni do,cont le, fuddi

gine, e S Dima. Milterio do, un uc da lui, cor la lode, &

Too I Sig do, & fu giorno n giate, an raccoglic ue anc. fi che facen

. Sonfuj

Spirituale.

cessi di uolerti far conoscere, pensan doti esfere qualche cosa, & di piu, ti rallegri, & compiaci quado uedi, che quel poco di niente che fai, è lodato, & apprezzato dalle persone.

Imitare Amadi non effere conosciuto, & nascondi, se alcuna cosa hai di buono, per renderne gratie al Si-

gnore, che te l'ha concesso.

Offerire Offerisci al Padre eterno queilo che il suo dilettissimo figlino lo fece in quei trenta anni disprezzan do ogni lode, & gloria di questo mã do, contentandofi star nascosto humi le, suddito & ubidiete alla Beata Ver gine, e San Gioseppe.

Dimandare Dimandali, per questo Misterio, il santo dispregio del mondo, un uero desiderio di nasconderti da lui, con un cordiale dispiacere del

la lode, & gloria humana.

Icordati di quell'essempio che il Sig. diede del disprezzo del mo do, & sue comodità, quando che un Punto. giorno non hauendo altro di mangiare, andaua con li Santi Apostoli raccogliendo spiche per il campo, do ue anco fu calamniato da Giudei, per che faceua questo il sabbato.

ATTIONI Consussone Quanto ti dei cosonde

Terzo

rai il dioter cono fe, che poe di Chri-

fiderij, &

risto nell'

o, & con

n ja Beata

far folo

e memo

dimento

per tut-

llo, cheil

ssima pa-

re.

lette fino ,ubidiente ppe, & co dimoltraic cenza, e la-

perche efena, fiera nic j, repido ante, gunn CLILL

re e uergognare uedendo, che al crea tor del mondo, & Santi Apostolima cail cibo? Et tu utilissimo peccatore, mente curandoti dell'essempio, che il Signore ti dona, cerchi tutte le comodità, & di più non ti contenti di quello che hai meanzi per mangiare. Come adunque potrai leguitar Chti sto con li Santi Apostoli, apprezzando tanto questa misera carne, poi che loro non si curano mangiar spiche, pur che stiano appresso di Christo.

Imitare Disprezza ogni comodità della carne mortifica la gola, & se guita Christo per uia del dispreggio. Contentandoti delle cose, per souerare alla pura necessità, & non altri-

mente.

Offerire Offerirai la tua volontà, deliberata a disprezzate tutte le comodità de la carne, & fatisfattioni della gola, & di contentatti stando scommodamente.

Dimanda re Le dimanderai il difpreggio di tutte le cofe, per poterlo liberamente feguitare fenza timore della carne, la quale fuole repugnare e mormorare, quando nó ha quel lo, che defidera

guinto Pensa, che non vuole il Signore, punto. Pelse si possino chiamare sinoi Discepoli

feepoli gli
disordinat
parenti, l'i
rò-dice, [I
tutto que
esser mio l
mon lascia
li, sorelle,
mio Disce
dona se ste
scepolo,

Confuj tenuto D Christian uergognar dinatamen note,& te t che il Sign parole t'in

Imit are passati, & i fon adesso gli ha dette le iopradet l'. sette, pe Polidi Ch far il smil

Offerire

scepoli gli amatori del mondo, quali difordinatamente amano la robba, li parenti, l'honore, & loro stessi. Et nerò dice, [Pilmo, Chi non renuntierà tutto quello che possiede, non può effermio Discepolo, Secondo, Chi non lasciali suoi, padre, madre, fratel Luc.14. li, sorelle, & parenti, non può esser mio Discepole. Terze, Chi non abba dona se stesso, non puo esfermio Discepolo,

#### ATTIONL

Confusione Vuoi esser chiamato, e tenuto.Discepolo di Christo, cioè Christiano, o religioso: Ma ti dei uergognare di tal nome, se ami disor dinatamente la robba, i parenti, l'honore, & te medefimo, contro a quello che il Signore, con l'essempio, & con parole t'impara.

Imit are Ricordati di infiniti Santi paffati, & moltiffimi ferni del Sig.che son adesso, qualifacendo quanto lui gli ha detto, hann'abbandonato tutte le sopradette cose con l'estette, & co l'affetto, per esser chiamati ueri Disce poli di Christo', & habbi desiderio di far il simile come loro han fat-

Offerire Offerirai la tua uolontà, IC Bur

tenti di angiare. ear Chri rezzinpor che (piche) rifto omedi-12, & le preggio. er foues

e al crea

stolima

catore .

nio, che

te le co-

olontà, e ic costattioni ti ftando

on altri-

ai il dipoterlo timore epiignahaquel

Signore, Inoi Di-[cepoli

100 Prattica

tempre prontissima perseguitar Christo, & listo i Santi per questa strada del santo dispreggio del mondo, & da tutte le cose, acciò si degno di esser chiamato discepolo di Christo.

Dimondare Le dimanderai moltiffime nolte, per l'am ne c'ha portato per nolerci canare dalli pericoli

del mondo, imparandoci
con l'effempio, & con
le parole a difprezzarlo,
che ti
dia gratia poterlo ueramente difprez

zare. min de de la compania del compania del compania de la compania del compania

Confusion non gnia, è che suaniti sa, perche che sug Christo que, per

gnoranti

fece per

mondo,

Za, ricch

SEC

Del

Christo, quella del tro che in Imitare

perioneli li dethau ranno più Spirituale. 201 SECONDO ROSARIO,

Del disprezzo del Mondo,

Et di tutte le Creature.



itar Chri

esta strada

in di effer

ai moltis-

pericoli

n

L Signore non chiamo Primo per suoi Discepoli, huo punto. mini potenti, ricchi, o sa Matt. 4. pienti del modo, ma po 6 10, ueri pescatori, humili i-

gnoranti, e disprezzati da tutti: il che fece per confondere la superbia del mondo, qual si consida nella sapienza, ricchezza, e potenza sua.

ATTIONI.

Confusione Pensala causa perche il Sign. non ti chiama in sua compagnia, è che seguiti il mondo, & ami le sue uanità: & per il contrario la causa, perche sei costamico del mondo, e che suggi il disprezzo Santo, che Christo timpara. Consonditi, adunque, perche perdi la compagnia di Christo, che ri può saluare, & ami quella del mondo, qual non sa far altro che inganuare.

Imitare Cerca di conuerfare con persone humili, e denote, & tato più li dei hauere per familiari, quanto sa ranno più disprezzati del mondo.

I 5 Offe-

Offerire Offerira al padre eterno Phumiltà del tuo unigento figliuo-lo, & tutto quello che fece, e diffe co uerfando con li fanti Apostoli, & infieme gli offerirai la tua uolontá, per feguitarlo.

Dimandare Dimandali che ti facci gratia, che sij suo discepolo di nome, e di satti, acciò possi ueramente disprezzate questo modo misero, &

fallace.

Secundo punto.

Hiama il Signore, Brati li poue ri di spirito, perche è loroil Regno del Cielo. Beati li mansuet i, perche essi possederanno la terra. Beatt quelli che piangono, perche saranno consolati. Beati quelli, che han same della giustitia, perche saran sariati. Beati li misericordiofi, perche riceueranno misericordia. Beati li mondi di cuore, perche loro nederanno Dio. Beati li pacifici, perche si chiamaranno figliuoli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati, perche è loro il Regno del Cielo. Adunque sono Beau li disprezzatori del mondo, perche loro fono poueri, mansueti, pacifici, e perseguiConfust tu hauere lei dispre grandezz mondo, pr chiama Br cisci, e que perfegiana tori del un

Imitari che il Sig queste or si contier do.

offerirs
rito tuo, p
grandezze
effer poue
occhi tuo
cecità de
honor di
fime d'og
ticordiofo
ne tua, per
u ta tua, p
taua, p

Dimand tia di poter ha imperat ferro figliuofigliuoe diffe có li,& inontá,per

e ti faco di noamente ero, &

li poue roil Remuet is terra. perche elli, che che sardiofi, cordia. cheloro fici,perdi Dio. guitati, Cielo. 6ZZ310° ono poerfegui-

AI-

Confusione Come potrai adunque tu hauere l'eterna Beatitudine, se no sei disprezzatore delle ricchezze, grandezze, honori, e comodità del mondo, poi che il Signore solamente chiama Beati li poueri, mansueti, pacifict, e quelli che sono disprezzati, e persegunati, come sono li disprezza tori del mondo.

Imitare Rifoluiti far adesso questo che il Signore t'impera, acquistando queste otto Beatitudini, nelle quali fi contiene il uero disprezzo del mon

Osferira Osferirai adunque lo spirito tuo, per disprezzar le ricchezze, grandezze, & honori del mondo, per esser pouero, humile, e mansueto, gli occhi tuoi per pianger la miseria, e cecità de ghamatori del mondo, e dis honor di Dio, il cuor tuo per hauer same d'ogni giustitia, per esser mile ricordioso, e mondo; la conuersatione tua, per esser sempre pacifica; & la u ta tua, per esser sempre perseguitata.

Dimandare Le dimanderai gratia di poter fare quanto il Signore ti ha imperato, & quanto tu gli hai offerto.

I & Fece

Terzo punto. doan. 2. Face il Signore un flagello, colquale discacciò coloro, che comprauano, e uendeuano nel Tempio, perche le dispiace molto la stima, che facciamo del mondo, & di tutte le creature, dalla quale nasce l'appetito disordinato delle ricchezze, de li ho nori, uanità, e miserie, che in quello sono, & che non ci curiamo del disho nore, che si fa a Dio.

ATTIONL

Confusione Confonditi, e uergogna ti molto, poi che'l cuor tuo non c ue ro Tempio di Dio, ne cala di oratione come doueria esfere, anzi è pieno di maneggi del mondo, compri, e uédi, stimando le creature, & desideran do esfer stimato da loro.

Imitare Fa un flagello di zelo, e ti mor di Dio, e monda l'anima tua dal l'affettione disordinata, che hai al mondo, & a tutte le creature, quali t'impediscono l'amore, honore, riue renza, e timore, che sei obligato rendere al Signore.

Offerire Presentali il cuor tuo spesse uotte, acciò lui lo mondi, & lo sacci suo uiuo Tempio.

Dimandare Dimandali dolore, e uiuo zelo di poter far uendetta del dishonore, che gli hai fatto, apprezzando il mondo, & le creature, douendo uendo a

Sand:
porli
che per
fla, faria
fanato eff
lo fece pe
è fuo coff
per uia
chezze,
ne hono
forezzo

Conful pigli le me para per firada del trarie, est no uera honori.

Imitara a disprezz bandona l l'affettione derai il ch rai dal Sig miseria di & La segni

uendo apprezzare, & amar lui, fopra tutte le cose.

And il Signore il cieco nato, con Quarte Dorli del fango sopra gl'occhi. Il punto. che per essere cosa contraria alla ui- Ioan.2. sta, saria par so, che più presto l'hauerebbe accecato essendo sano, che rifanato esfendo cieco, nientedimeno lo fece perfettamente uedere, perche è suo costume, non dar uita se non per uia della mortificatione; ne richezze, se non per uia della pouertà; ne honori, e gloria, se no per uia del sprezzo del mondo.

ATTIONL

Confusione Confonditi, perche no pigli le medicine, che il Signore t'im para per illuminarti a conoscere la strada del Cielo, anzi ti paiono contrarie, essendo loro quelle, che donano uera uita, urrezicchezze, e ueri honori.

Imitare Fa prona', & incomincia a disprezza, e alcune commodità, ab bandona l'appetito dell'honore, & l'affettione ad alcune creature, e uederai il chiaro lume , che ricenerai dal Signore, per conoscere la miseria di questo cieco mondo, & la felicisa pace, consolatione,

tuo spel & lofac-

lo , col-

ie com-Cempio,

tima, che

i tutte le

appetito

, de li ho

n quello

el disho

ergogna

non cue

i oratio-

i è pieno pri,eué-

delideran

elo, eti

a tua dal

he hai al

re, quali

nore, rine

gato ren-

colore, e detta del , apprezture, d.)nendo

eglo-

306 Prattica

e gloria, che hanno quelli che l'han driprezzato in quella utta, e nell'al-

tra.

Offerire Offerisci il tuo intelletto, per tar alla cieca quello che il Signoze t'impera, la memoria, per ricordar ti spesso de gl'inganni del mondo, & delle gratic che riceuerai, se tu so disprezz: & la uolontà, per mandare in essecutione tutto il sopradetto.

Dimandare Confesserai prima esser cieco, e pot dimanderai gratia al Sig.

d'ester da lur illuminato.

Quinto punto.
Luc. 16.

L'ricco Epulone uestiua splendida mente, faceua spessio conniti, & era teruiro con molta pompa, e fausto, co me fanno gli amatori del mondo. Et il pouero Lazaro tutto impiagato, sta ua ella sua porta, per hauere almeno quello che cadeua sotto la sua teuola, & no gl'era dato. Ma alla sine mor to il ricco, su sepelito nell'inferno, e Lazaro disprezzato su collocato fra li Santia

# ATTIONL

Confusione Va adunque appresso al mondo & alle creature, perche saraill medesimo sine, che sceril ricco Epulone. Peròti consonderar, che per uolet me; all'ho alle copa teniment lito con c l'inferno disprezzo poi eterna ti nell'ete

Imitare almeno di disce l'am abbraccia son dispre Offerire

per tuggir facto il rice
Dimandi
che ti facci
pene, che
questo mo

Spirituale. 207

per uoler satisfar al senso, & alla car ne, all'honore, e uana essistimatione, alle copagnie, & amici, & a uani trattenimenti, più presto vuoi esfer sepe lito con questo misero Epulone nell'inferno, che abbracciando il santo disprezzo per un poco di tepo, esser poi eternamente premiato con li bea ti nell'eterna gloria.

Imitare Imita Lazaro mendico, è almeno disprezza quello che ti impe disce l'amore, e gratia del Signore, abbraccia, & fa cercare a quelli che fon disprezzari in questo mondo.

Offerire Offerisci la tua uolonta, per tuggire, & odiare quello che ha fatto il ricco Epulone.

Dimandare Priegha il Signore, che ti facci gratia farti conoscere le pene, che patiscono gli amatori di questo mondo, & delle creature,

2ppresso perche face il ricco lerar, che 3:1

e l'han

neli'al-

elletto,

Signo-

ricordar ondo. &

n lo di-

idare in

ma effer

al Sig.

plendida

11, & cra

Salto,co

indo. Ec

gato, Ita almeno

113 TEHO= finemor nicino, e ocato fra

:0.

# TERZO ROSARIO.

Del disprezzo del Mondo.

Et di tutte le Creature

Pr: 8320 punto. Mat. 17.



Rima, che il Signore di mostrasse a suoi Discepoli(nella trasfiguratio ne che fece sul Monte Tabor) un saggio della.

gloria, e bellezza de' corpi gloriofi ». gli hauea detto, che doucua patire. passione, con esser disprezzato, schesnito, flagellato, condennato, e crocifisso.liche fece per darci ad intendere che non si può hauer la gloria, se non per uia del disprezzo, e mortificatione, ne si può saltre al mote della perfettione, se no si lascia la ualle de i. Piaceri mondani, con di sprezzarli.

ATTIONL

Confusione Confonditi, perche tanto l'amore, che haia te medesimo, che ti fa fuggire, & odiare il santo disprezzo di tutte le cose, & ti fa amare, & cercare ogni fatt fattione sensuale nella ualle di questo misero mondo. Et l'amor di Christo è tauto poco, che non puoi abbraceiar la C piacime che que la perfei ria,e l'al dell'infe dannatio

Imital re [ Bonu lui con t Bauano, dose tutt fli dire . e disprez hauer la mette.

Offerin prontulit ze tutto il Diman. rifacci tra per uia de lui fu trario, per p gloria fua

namente. TElla V Signo lle iteriori no, dicendo diti alle lor negotijien

Spirituale:

1200

eiar la Croce, & odiare il proprio com piacimento, e gusto, & non t'accorgi, che questo ti condurrà sul monte del la persettione, & ti darà l'eterna gloria, e l'altro ti sprosonderà nella ualle dell'inserno, & ti fara hauere l'eterna dinnatione.

Imiture San Pietro ben poteua dire [Bonum est nos hic esse] perche lui con tutti gli altri che lasu si trouauano, haucano disprezzato il mon do, e tutte le creature. Ma tu doueresti dire, bene e adesso mortificarti, e disprezzar ogni cosa, per poter poi kauer la gloria, che il Signore ti promette.

Offerire Offerirai la tua uolontà prontulima, moltissime uolte, per sa retutto il sopradetto.

Dimandare Priega il Signore che tifacci trasfigurar in questo mondo, per via del fanto disprezzo, si come lui su trasfigurato nel monte Caluario, per poter poi esser degno ueder la gloria sua, & goder con esso lui eternamente.

Ella parabola della cena difie il Secondo.
Signore, che furno chiamati gli punto.
inuitati alle nozze, e tutti fi scusor- Luc. 14.
no, dicendo alcuni, che erano impediti alle loro possessioni, altri ne'suoi negotij, e mercătie, & altri nelle loro

case,

mortificate della malle dei rezzarli.

I. perche c medeficate it cofe, & ti fattioquefo midi Christo mid Christo mid Christo mid christo mid api abbrace.

CLAS

RIO.

gnore di

Difce-

guratio

Monte

io della

gloriosi .

na patire

ro, schei-

e croci-

intende-

loria, le

case, e moglie, però non poteuano ne uoleuano uentre. Et per questo il Re adirato sece chiamare quanti poue ri si ritrouorno, per godersi ciò che eta preparato gli inuitati.

## ATTIONI.

Confusione Confonditi, perche l'a amor disordinato, che hai alla robba, a'tuoi negotij, e maneggi, & a lla carne, cioè a te medesimo, a parenti, ami ci, fratelli, e forelle, e la causa, che non puotrispondere al Signore, che ti inuita all'etterne nozze, & per non disprezzare questo poco, quale con tanti astanni possedi, & ami, perderai quell'infinito bene dell' eterna gloria.

Imitare Rifguarda li Santi ueri difprezzatori del mondo, & de'tuoi inganni, come godono adesso nell'eter na felicità sij adunque tu uno de loro in questo mondo, amatore della pouertà, & disprezzatore delle uanità, e goderai con essi loro, ciò che adesso

godeno.

Offerire Offerirai te stesso prontiskmo per accettar le inspirationi, & di non sar resistenza alla divina vocatione.

Dimandare Le dimanderai questo

Santo di che con trouera: Christo

Ry innuere la use unife li consultation de la contraria de entrera de la contraria del contraria de la contraria del contraria de la contraria de la contraria del contraria de la contraria de la contraria de la contraria del contraria del contraria del contraria de la contraria de la contraria del contraria

Confuso amare um e pollestis ficile, & q trar in Par unua uoli poiche uedi der tantobe

Imitare In Ili, che duper fegurtar Carta fon Hatipi le adesso god

Spirituale.

2500

Santo disprezzo di tutte le cose, perche con quello non ti scuserai, ne ritrouerat diffi oltà di andare, doue Christo tichiama.

Vinterrogato il Signore da un. gionane, che douena fare, per ha Punto. ucre la una eterna: le rispose, che ser! uasse li coman lamenti: ma se uolena Mat. 19. ester perferro, che uendesse ogni cosa, & donasse a'poueri, & lo seguitasse, perche hauerebbe haunto un tesoro nel Cielo. Ilche hauendo inteso il giouane, si parti con trillezza perche era molto ricco, & fraueua molte pos festioni. All'hora disse il Signore. In. uerità ui dico, che un ricco difficilme te entrera in Paradilo.

ATTIONL

Confusione Confonditi, perche per amare il mondo, le ricchezze, robba e possessioni, intendi, che ti sarà difficile, & quafi impossibile poter entrar in Paradilo; & pure non ti risolui una uolta abbandonar ogni cofa, poiche uedi, che stai in pericol di per der tanto bene:

Imitare Imiterai li Santi Apostoli, chedisprezzorno ogni cosa, per seguitar Christo, & però in questa ui ta fon stati pieni d'allegrezza, laquale adesso godono persettamente nel Cielo

Terto

prontilens, & di na uoca-

otevano questo il

inti pouè

iò che e-

erchel"=

robba,

allacar

nti, ami

ifa, che ore, che

pernon

liale con , perde-

l' eterna

ueri di-

'iuoiin-

nell'eter

o de loro

della po-

panita, e

e adello

ai questo Santo.

Cielo. Et no fare come i Iricco, ilqua le per l'amore della robba ha causa di far afflicto, & tribulato in questa uita, e nell'altra.

Offerire Offerisci quel che hai, & fe desideri hauer più, pensa, che disprezzando queste cose terrene, ha-

nerai un tesoro nel Cielo.

Dimandare Dimanderai gratia al Signore di poterlo seguitare, & accopagnare in questo moudo, perche sa rai ficuro di esferli compagno in Paradifo.

Mearto Ensa quelle parole, che diffe il Sig. Che cosa gioue: à all'huomo ie guadagnasse tutto il mondo, & alla fine perdeffe l'anima sua, & perdendo la una nolta, che contracambio darà Mast. 6. moi per rilcarra la, essende lei infilitamente più p: tie fa,e più nobile di

tutte le cofe di querto mondo? ATTIONI.

Confusione Contonditi, perche no fai stima alcuna dell'anima tua, ma molto apprezzi il mondo, douendo (se hai giudicio) sar il contratio.

Imitare Penfa che uolentieri alcuno lascieria di gouernare, & accarezzar un cavallo per faluar la uita ad un suo figliuolo carissimo? & altri come si contentariano di lasciar tagliar

gliar una Ha. Lascia fto mifer per non

Offerir nale pin p zail mon metre tu rai con lo latua falu

Diman dia cogni macreata fua.& de queito m

7 Ltim Gone quale fi. 11 to dilprer cofe . M quan to 1 ad Harod con main intelossu gni, che eta, the Sperando p Za Iua, Nie imparata

rilpole, 8

gliar una mano per non perder la te-Ha. Lascia adunque tu l'amore di questo misero mondo, disprezzandolo, perhon perder l'anima tua.

Offerire Offerisci tutto quello, che nale piu poco dell'anima tua, disprezzail mondo, & le creature, perche metre tu l'apprezzerai, & ti occupe. rai con loro, non potrai attendere alla tua salure, ne al divino servicio.

Dimandre Dimanda al Signore, che dia cognitione della bellezza dell'ant ma creata ad imagine, e somiglianza sua,& della bruttezza, e miseria di questo mondo, e di cutte le creature.

Y Ltimamente fermati nella palsione, emorte del Signore, nella Quinte quale si diniostra chiaramente il ue punti. ro disprezzo del mondo, e di tutte le List. 23. cose. Ma particolarmente pensa, quan lo il Signore, menato dinanzi ad Herode, su ricenuto da quillo con moica allegrezza, perche hauca inteso i suor stupendi miracoli, e segni, che farena; & molto tempo era, che lo desiderana conoscere, sperando under alcun segno in presen za fua. Nientedimeno il Signoie (per impararci il santo disprezzo) non le rupole, & nolle più presto prez-

zar

nio darà infi.inobile di do? percheno tua, ma douendo ario. ntieri al-, & accadar la vita no? & altri laiciar tag gliar

o, itanz

caula di

efta ui-

hai, &

che di-

ne, ha-

ratia al

& 2006-

rche sa

in Pa-

ie diffe il

l'huomo 10,8 21/2 cidendo 21.4 Prattica

zar ii fauore che da Herode, & da l'effercitio suo potena hanere, l'honore, & la propria niva (perche saria stato da 'Ini liberato) che rispondere una minima parola ad un'huomo tanto amato re del mondo, curioso, incessuoso, & homicidiale.

l'amore,

curarfi ef

ta,acciò t

dilpre:

Clu .

#### ATTIONL

Confusione Vergognati d' amar il mondo, & distarinuolto ne'peccati, quali son stati la causa della passione, e morte del Signore, e Creato-

mitare Il mondo tiene per sauj, e grandi li suoi amatori, e disprezza quelli che lo disprezzano: sa anchora Christo il medesimo, ma molto meglio è esser disprezzato dal mondo, facendo poco conto di lui, che esfer disprezzato da Christo, poiche dall'amore, e serutio del mondo se ne caua dannatione, & dall'amore, e serutio di Christo se ne riceue uita eterna.

offerire Offerisci al padre eterno la passione, e morte del Signore vnigeni to figliuolo, & a te medesimo, perseguitarlo per la uia del tanto disprez-

zo di tutte le cole.

Dimandare Priega il Signore per
l'amore

Spirituale ? k da l'ef l'amore, che s'ha dimostrato, di non curara effer disprezzato in tutta la ujhonore, ta,acciò tu ti risolaessi amare il santo disprezzo, che te lo conceda, acciò lasciando il mondo, e

tutte le creature. possi amare, è seruire la fua

Dinina maestà , come sei obligato Amen.



fato da na minioamato 1000, &

amar if peccati, Hione , Creatoer fauij,e

lifprezza anchoa melto al moni, che c'-, perche nondo se amore, e cene uita

eterno la e vnigeni no,perfedilprez-

more per anure

ais TERZO

## ROSARIO

DELLA VITA

Del Signore. Di quindeci punti.

Per acquistare, & addimandare il dispreggio di se stesso.

Martedì.



Mercordi.



Apendo il Signere da l'in ftante della sua incarnatione, che doueua es fere perseguitato, accus sato, condennato & patir passione, e morte miè

te curando)
firo nafcon
de 7 a fapi
de 7 a fapi
de 7 a face
o
Et peròs o
O
in tutta
macolato, a
re, e gloria
te de l'hum

Tin p
feriva
na ut ogni
e digniffin
ferli cotor
canne, e p
ta di fangi
haucua da i
ni del padre
ti, che hai fi
re te medeli
ba testa col
sopra quel
seui, ne sap

Dolore Ha
li tuoi pecca
Sighabbi uo
disprezzato
chi è, cheta
causa, e pero

re curandosi di se stesso, volle per amor no stronascondese, & oscierare la sua grande Za sapienza, potenza maistà, e bellizza fot oil disprezzo di se medesimo. Et però s'offerse spontaneamente all hora 🕱 in tutta la sua uita come agnello immacolato, acciò fosse sacrificato per honore, e gloria de l'eterno padre, & per salu te de l humana generatione.

T in particolare pensa, come offeriua la sua sacratissima (testapie Da di ogni gratia, sapienza, e bellezza punto. e dignissima di infinito honore) per es serli coronata di spine, & percossa co canne, e pugni, impiagata, e lauata tut ta di sangue, e per inclinarla quando haueua da rendere lo spirito nelle ma ni del padre, acciò pagaffe per li pecca ti, che hai fatto in apprezzare, & ama re te medefimo, inalzando latua fuper ba testa col desiderio, e con le opere, fopra quello che non doueui, ne poteui, ne sapeni.

ATTIONI.

Dolore Habbi dolore pensando che li tuoi peccati son stati causa, che il Sig.habbi uoluto effer cosi sbassato, è disprezzato, & sfoizati di sentire chi è, che tanto si disprezza, per qual caula, e per qual persona lo fa.

Offerire

Prima

7317

ore dalin ua incardonenne ato, accis nato & pa e miorte:niè

dare it

Prattica

Offerire Oiferisci la tua testa ( pet amor del tuo Saluatore, che ha fatto il simile per te a patire ogni sorte di dishonore. Et se non potrai effer coronato di spine come lui, risoluiti hauer in odio, e shaffare con la cognitio ne del tuo niente, quanta superbiahai nascosta nelle medolle della tua ripù tatione.

Dimandare Priega il Signore ti dia gratia, che possi inclinar il tuo capo nolontien, & confentire a quello che ti insegna: & non ti paia far molto. perche lui per amor tuo ha inclinato la sua santifimà testa accertando il di sprezzo, & l'obbrobriosa morte della

Croce.

Secondo punto.

Fferina ancora il Sig.li suoi fant tissimi occhi con questo santo disprezzo, per li tuoi peccati, & per ef sergli imbendati, & coperti di brutto nelo, per darti ad intendere che tu leuassi hormai l'immonda benda dell'amor di te medesimo da gli occhi del l'anima tua per poter uedere quanto è di forme per la superbia, & quanto ha patito Christo per riformarla.

ATTIONI

Dolore Vedendo prangere e disprez zar Christo, dei hauer dolore, & mol

EB

to piu lo è disprez fi facend menteil to farà b amar lui

Offerir chimois la mornsi tuna nani tiin rife

Dima fprezzo lempre : ginando nede Fi

) Enfan lafua re percoll tuperofar tiofillimi infangui noffro, fi te dispre. hati li per facto nel c

Dolore le micere to piu lo dei hauer, perche piange, & è disprezzato per amor tuo perche co si facendo, saranno gli occhi della tua mente illumrnati, e conoscerai quan . to farà bene a disprezzar te stesso per amar lui sopra tutte le cole.

Offerire Offerisci tu anchora gli oc chi tuoi per coprirli con la benda del la mortificatione, che non mirino alcuna nanirà, ne sijno curiosi o leggie-

riin rifguardare.

Dimandre Le dimanderai il Sig.disprezzo di te medesimo, & di andare sempre nel cospetto del Signore imaginandoti, che ogni hota fenza uelo uede l'interior del cuor tuo.

Ensando il dolcissimo Giesu, che Terzopk la fua facratiffima faccia deue effe to. re percolla con guaciare; e colpi, & ui tuperolamente sputacciata, & li gratiofissimi capelli, e barba, stracciati, & inlanguinati, uolentieri per l'amor nostro, si offeriua ad esfer cosi vilmen te disprezzato, acciò ti fossero perdo nati li peccati, che sfacciatamente hai fatto nel dinin cospetto.

#### ATTIONL

Dolore Ti uestirai ( anima mia ) de le uilcere di compassione, che haue-K 2. ria

ta ( per ha fatto i forte di effer cooluiti hacognitio ocrbiahat

:va ripu

ore ti dia tio capo iello che molto, inclinato ando il di orte della

i suoi san tho fanto i,& per el ti di britlere che tu benda deli occhi del e quanto & quanto niarla.

e e disprez ore, & mol 10

ria un feruo fedele, uedendo il suo Si gnore cosi mal trattare, o un figliuolo il suo dolce amico. Et ti dolerai cor dialmente, sapendo che per te il figliuol di Dio tuo uero Signore, & amico, è cosi disprezzato.

Offerire Offerirai non folamente la tua faccia, ma tutto te medesimo, a patir in ucrità ogni disprezzo, & a sopportar uirilmente ogni dishonore, & a star constante si come'l Signore staua in mezzo di quelli, che lo per cuoteuano, come una dura incudine in mezzo a molti martelli.

Dimandare Priega il Signore, che intenerisca la durezza del cuor tuo, acciò possi con abbondantissime lagri me di amore, e compassione lauar la tua faccia, & conoscere, che se sosti disserzato per amor di Christo, ti sazia a sommo honore, e gloria.

PEnsa quanto uolontieri offeriua il Signore le sue santissime orecchie per intendere l'ingiurie, bestemmie, e uillanie che doutano esser dette in tutta la sua uita, e specialmente nella passione, & quando staua pendendo in Croce, acciò ti innanimassi a patir per amor suo il medesimo, & ti sossero perdonati li peccati della Curiosi tà, di udir nouelle, mormorationi, e satti di altri.

AT-

Dolor non fen fuo dile non arrobligar Creato desidera 20 di se sforzera che tutto obligo,

Offer

dre ete

fua glo

ti il fue desimo desimo desimo di du Chriti di Chriti di alui, pi menti, gi che fan Li tuo Lia fua rela puziti, quali doue fue cre alla puziti quali desimo cre alla puziti quali quali

falitafin'

ta di quel

fue spall

I fito Si figlinoierai cor e il figli-. & ani-

mente la defimo, a 20, & 2 ishono-Signoe lo per ncudine

ore, che ortuo, me lagri Jauar la fostidio, usa.

fferiua il orecchie emmie,e dette in nte nella ridendo li a patir ti fulle. Curiofi ationi, 6

AT-

Dolore Se tu sentissi più dolore, che non sente una madre, e uedendostil fuo diletto figliuolo innanzi morto, non arrivaresti a quel grado, che sei obligato a dolerti, uedendo il tuo Creatore aspettar di cuore obbrobrij desiderar, e patire uergogne, o disprez zo di se medesimo per amor tuo. Ti sforzerai adunque dolerti molto, perche tutto sarà molto poco al grande obligg, che hai per farlo.

Offerire Offerirai molte uolte al padre eterno questo disprezzo, che per fua gloria, e nostra salute bramò, e pati il suo unigenito figliuolo, & ate me

desimo per sar il simile.

. Dimandare Priegalo, che per li meriti di Christo ti sia concesso questo san to disprezzo, accioche assomigliandoti a lui, possi essere liberato d'udire i la menti, gridi; urli, bestemmie, e stridi, che fanno li dannati nell'inferno.

TL tuo Redentore offerina in tutta Quinto Ila sua uita il suo odorato, per senti- punte. re la puzza, & il fetore de'corpi morti, quali erano nel Monte Caluario, douc fu crocifisso, e morto, per satisfa re alla puzza de'tuoi peccati, che era salita sin'al Cielo, pigliando la nendet ta di quello che tu meritaui, sopra le fue spalle.

Dolere Quanto ti dei dolere (anima mia) poiche le sacratissime orecchie di Christo, solite ad udire li cantici, hinni, e melodie celesti de gli Angeli, & Archangeli, Cherubini, & Sarafini, & quella incessabile uoce. Sauctus, Sanctus, Sanctus, adesso per amor tuo si lasciano così riempire di uillanie, e dishonori. Piangerai adun que, perche gl'istessi Angeli di pace (uedendo questo, piangono amazamente.

Offerire Ti offerirai prima uestirui di zelo, per sar uédeta di coloro, che han satto suilire, e disprezzar il tuo Simore, che sono, l'amor proprio, la sodissattione, che hai dato, & doni al li tuoi sensi, l'honore, & riputatione di te medesimo.

Dimandare Pregalo che ti dia la uera mortificatione, quale nasca da la perfetta cognitione, e disprezzo di te medesimo.

SECONDO ROSARIO deh disprezzo di sessesso.

On cessaua il Signore in tutta la sua d'offerire il suo gusto, per la sete che doucua sentire nel Monte Caluario, & per l'amaritudine della

della M
go di ac
della me
delidero
gulto,ac
de amai
ueni par
cellario
fosse bass

ficle al inflo potri che fari & molti fenza fi fai con la che il tuo ad effere tudine a

Dolor

Offeriti p feriti p fcesse da me.

the l'acquar fiele, & ac fiare quar fi facilme carne, l'ho Ro mifer

139

della Mirra, fiele, & aceto, che in luogo di acqua (per rinfre (carfi) nell'hora della morte li doueua effer data. Ilche defidero, e fece con infinito amore, e gusto, acciò tu conoscessi quanto gran de amaritudine, che fiele, & aceto, do ueui patire nell'inferno, poi che su ne cestario, che il figliuol di Dio, solo, sosse bastante a liberarti.

#### ATTIONIA

Dolore Come potrai dar piu amaro fiele al tuo dolcissimo Giesù, che gusto potrai hauer piu di te medesimo, che satisfattione sentirai del uestire, & molto mangiaro & bere del parlar senza freno, & di tutti li peccati, che sai con la tua auelenata lingua, poiche il tuo Christo di nuouo ritorna ad essere di incomprehensibile amari tudine abeuerato?

Offerire Paiati, poco adunque ad of feririi p fentir ogni difgusto, qual nascesse dal dispregio uero di te medesi me.

Dimandare Priegalo per li meriti. che l'acquistò essendo abbeuerato di siele, & aceto, che possi una uolta gustare quanto sia dolce il Sig. perche co si facilmente disprezzerai te stesso, la carne, l'honore, & quanto hai in que so misero mondo.

K 4 Offe-

re ( anime orecire li can li de gli rubini,& uocedesso per mpire di rai adun li di pa-

a uestirti oro, che zar il tuo oprio, la doni al tatte ne

no ama-

ti dia la alca da la zzo di te

RIO

n tutta la fuo guito, ntire nel naritudine della

Secondo punto.

Fferius medesimamenee il Sig.
la sua benedetta bocca, elingua
al Padre, per lodarlo, & ringratiarlo
tempre, per coloro, che lo doucuan
crocssigere. & per gridare con alta no
ce, nell'hora della sua morte, acciò la
noce del peccatore susse intesa, dima'dando perdono, & susse esfaudito nelle sue orationi.

ATTIONI.

Dolore E cosa giusta, che con l'istes sa lingua, con la quale hai offeso tante uolte il tuo Signore, facci un lungo lamento, accompagnandolo con uine lagrime, quali dimostrino l'interior dolore, che de hauer del disprez zo, qual il figlinol di Dio nolse essertar con se stesso, per liberarti dall'eter no lamento, e dolore.

offerire Offerirai la tua lingua, per lodur, & ringratiar sempre il tuo Crea tore per tutti, per instruir il prossimo tuo, & per dire male dite, & molto

bene di ogni persona.

Dimandare Priegalo, che possi inco minciar un nuono grido dell'oratione, per ottenere dal Sig. questo fanto

difprezzo.

Terzopii PV il Signore preso, e legato nell'to.

per le braccia, e per tutta la persona', & quand to come che pren fi offerio mal tratt gliere le quali ter la mifera

Dolore che politic che hai di do il tuo lipefo. Si lingua al fpiri, & liche lui pi cato, ha uc to, e dispre

Offerire
ni,e piedi
tà,e le por
cioche le
d'amore,
to farai de
te flesso,e
tore,douei
sprezzar te
stà,s come

Dimand per li fuor rato dell'

& quando fu flagellato, & era condot nee il Sig. to come malfattore per le strade. Il a, clingua che preuedendo, in tutta la sua uita gratiarlo si offeriua uolontieri per ester cosi doucuan mal trattato, edisprezzato per scion alta no gliere le corde, & li nodi de'peccati, e, aceiò la quali teneuano strettamente legata efa, dimã. la mifera anima tua. idito nel-

on l'istef

felo tan-

un lungo

con ui-

o l'inte-

eldiforez

lle efferci

dall'eter

ngua,ner

tuo Crea

proffimo

se molto

offinco

l'oratio-

to lanco

ato nell'-

il collo,

persona's

#### ATTIONI.

Dolore Non è dolore (anima mia) the possi aguagliar al grand'obligo, che hai di dolerti, e lamentarti, uedé do il tuo dolcissimo Signore, così uilipeso. Scioglierei adunque la tua lingua al lamento, il tuo cuore a sospiri, & li tuoi occhi alle lagrime, poi che lui per uoler scioglierte dal peccato, ha uoluto esser tante uolte legato, e disprezzato.

Offerire Offerisci al Sig.le tue mani,e piedi,& tutta la persona, uolon tà,e le potenze dell'anima tua, accioche le leghi con strettissimi nodi d'amore, perche senza esser così lega to farai delle solite pazzie, amando te stesso, disprezzando il tuo Creatore, douendo far il contrario, cioè di sprezzar te, & amar sua Diuina Maestà, si come sui ha fatto per te.

Dimandare Le dimanderai che per li fuoi Santiflimi meriti fij liberato dell' indiffolubili nodi con li-

K 5 quali

guali saranno eternamente legati li demonij, & li dannati neli'abilso infernale.

punto.

Fferiua ancora il Signore le punto.

li hauea creato, e sostenua ogni in fermità toccandola, accide lauassero i

1.Pet.1 picdi ai Ginda, e fussero legate inchionate, e trassisse in Croce, per paga re con denari, con tanti ( non d'oro,

Mat. 18. o d'argento, ma del fuo fangue pretic fiftimo) il gran debito di dicci, mila talenti, che con le fue male opere, & iniquità il peccatore hauea fatto.

ATTIONI.

Zac. 13. Dolore Con dolore discua il Profeta, 5arà un gran pianto in Gierufalem, & farà votro dire, che piaghe son
quette Signote, che hautte in mezzo
delle moitre mani, e risponderà disen
do queste ferite ho ricenuto in casa
di colore, che mi amauano. Fa quello
che dice il Santo Profeta, & ti dolerai di più ienza fine, perche que ili che
douenano amare, & honorai Christo
son stati la cansa, che sia cosi ferito, &
disprezzato.

Offerire Osserirai le tue mani, per aintar il tuo prossimo in qualunque seruitio basto, e nile, & legarai le tue

ope-

operati Dio,no date,c

Dima more, feritto i uer dese moria de e morte, fprezzo

lantifir
re, accie
gior fer
tre, che
nel cuor
to il mag
Diuina

Dolon maggior poi che d l'offcla d ti,e dispr il maggio derare.

offerire portarita moriadel te di Chi

\$ 327

operationi, facendole puramente per Dio, non ti curando che si po inchio

date, e disprezzate da tutti.

Dimandare Le dimanderai per l'amore, che t'ha noluto portare de feritto nelle sue mani, che possi hauer descritta, e stampata la fresca memoria della sua amarissima passione, e morte, per acquissare più presto il di sprezzo di te medesimo.

Onfidera la offerta, che cotinua mente faccua il Signore del fuo fantifismo costato, e dolcissimo cuore, acciò susse fatto in quello la maggior ferita, & apertura di tutte l'altie, che nel suo corpo hauca, perche nel cuore del peccasore era stato fatto il maggior dishonore cotra la sua Diuina Maestà.

ATTIONI.

Dolore Dei hauere nel cuor tuo il maggior dolore, che si possi hauere, poi che con quello hai consentito al l'ossesa del grade Dio, però có doler ti, e disprezzarti, dei procurate farli il maggior honore, che tu possi desiderare.

Offerire Offerisci il tuo petto per portar stampata in quello la dolce me moria del dispregio, passione, e morte di Christo, & il tuo cuore, che lo

legatidi abilio in-

ignore le

cô le qua

a ogni in
uantero i

egate in
per paga

n d'oro,

gue pre
dieci,mi
le opere,

ea fatto.

I.

mail ProGierusalaghe se m
mae Leo
lerà dicen
neo m casa
lea quello
de tidolequelli che
ma Christo
se crito, &c

mania per qualunque arai le tue epeferisci con la lancia del suo amore, ac ciò mandi fuora tutto il ueleno della

propria effiltimatione.

Dimandare Priegalo, ti dij gratia di poter far un nido nel suo dolcissimo costato, pche all'hora no ti cure rai esser disprezato da tutto il mo do

TERZO ROSARIO Del disprezzo di se stesso.

Primo punto.

·



Fferiua ancora il Sig.li suoi benedetti piedi, & accopagnaua la lua offerta con il disprez zo di se stesso, per caminare procurado la

oftra salute, & per esferli inchiodati n Croce, per quello che tu non sola mente hai caminato per le use del peccato, ma perche sei stato fermo in quello molto tempo.

ATTIONI.

Dolore Riuoltata è in pianto, dice il Profeta, la mia citara, e l'organo mio in suono di lamento. Rinolta (anima mia) la cirara, & organo dell' amor proprio in dolore per l'offese che hai fatto contro al tuo Creatore; & in la mento per la sua amarissi ma passione perche da qui nalcera l'odio fante,& disprezzo di temedesimo, tanto necessario per la tua salute.

Offerire

Offerin affetti p ce del Si ruo corp potessie

Dimar tilafer p la propri fti andar iopragius & non ha reper uit doti del

A Co

Afto amorno simo per Senza nun piedi infin in tutta la la Croce, & fatto e fulmont

Dolore re per 11 P dendomi i le meco, & fe ancodi d adunque a re il S18.10 go bigid og

329

Offerire Offerirai li piedi delli tuoi affetti p esserti inchiodati nella Croce del Sato disprezzo, & li piedi del tuo corpo, p suggir queiluoghi doue potessi essertionorato, & aprezzato.

Dimandare Priega il Sign.che non ti lasci più caminar per le strade della propria riputatione, perche potresti andar tanto innanzi, che ti potria sopragiungere la notte della morte, & non hauresti più tempo di ritorna re per uia del santo disprezzo, pente doti dell'error commesso.

A Ccopagnato il Signore di que- Secondo fto santo disprezzo, offeriua per punto.

amor nostro, tutto il suo corpo santis simo per le ferite, e battiture, quali senza numero douea riceuere dalli piedi infino alla sommità della testa, in tutta la sua passione, & per portar la Croce, & esfer disteso, inchiodato, & fatto essangue, e morto in quella sul monte Caluario.

ATTIONE

Dolore Ho aspettato (dice il Signo re per il Profeta) alcuno, il quale uedendomi intanta afflittione s'affliges se meco, & in tanto dolore si sforzasfeanco di dolersi meco. Non lasciar adunque anima mia, di accompagnare il Sig. dolendoti co esso sui u dei dolere, pehe no hai dolo

IC

nore, ac no della

j gratia dolcifti cure I mó do

il Sig.li i piedi, ia la lua disprez

RIO

nrádo la chiodati on fola uie del ermo in

o, dice il ano mio (anima l' amor che hai ; & in la passione fante, &

firits

anto ne-

3.3.9 Prattica

ic à bastanza per dolerti, & che il Signore è abbandonato, olo in Croce,

adoloratose disprezzato.

Offerire, Seben hai offerto sino adesio tucto il tuo corpo in particolare, esferifeilo di nuono in generale, per mortificarlo, sbassarlo, e disprezzarlo, togliendoli tutte le occasioni del peccato, & donandogli cose contrarre al senso.

Dimandare Per l'amore delle battiture, che il Signore hebbe in tutto il fino fantifiimo corpo, le dimanderai questo fanto disprezzo, che lo pos fi esterzitate in tutto il tuo corpo, in ogni tempo, in ogni luogo, & in tutta

la tua uita.

Terzo punto. On lasciaua il Sigad'offerire ancorà, per la nostra salute il suo santilimo spirito al Padre eterno, & poi nell'hora della morte, su l'altar della Santa Croce, con quelle parole [Pater in manus tua commendo spiri tum meum.] Inclinando la santissima testa rasleguarlo persettamente nelle mani della sua Dinina Macstà.

ATTIONI.

Dolore S'escurò il Cielo, il Sole, e la Luna si ucstirno di negro, tiemò la terra, e le pietre si spezzerno, e tutre le creature dimostrorne (al mo do fuo.'
Creato
nima m
gro con
fteffa,&
ne dell
il cuore

Offeri le mant della m il fuo ur fanto di

Dim.
possi un
segnare
ne della

L'An offer storzaua preuofif toper cimerabil tilima o una font ti li pecc

Dolore
uoluto a
mosangu
to perte
mia)tino

do suo ) dolersi nella morte del loro Creatore. Habbi, anco tu dolore (anima mia ) oscurati, e uestiti di negro con la ueste del disprezzo di te stella, & non esfere di minor conditio ne delle creature insensibili, ne hauer il cuore più duro d'una pietra.

Osferire Offerisci il spirito tuo nelle mans del padre eterno, che lo uella della medesima ueste che su uestico il suo unigenito figlinolo, cioè del

santo disprezzo di le stesso.

Dimandare Le dimanderai, che possi notentieri inclinar la testa, e ras segnatti persettissimaméte nelle ma ni della fua fantislima prouidenza.

'Amore, che sforzaua il Signore Quarto offerire il suosantissimo ce rpo, lo panto. storzaua ancora offerire tutto'l fuo pretiofissimo Sague, che li fusse caua toper cinque gran piaghe, & per innu merabili ferite?fatte nella sua innoce tiilima carne, acciò di quello si facesse una fonte, per lanare, e mondare tutti li peccati del mondo.

ATTIONI

Dolore Se il figliuolo di Dio no ha uoluto apprezzar il sno pretiosissimo sangue ma l'havoluto sparger tut to per te, come potrai iu far ( anima mia)di non sparger almeno abondan

tillime

cheil Sin Croce,

o fino aarticolaenerale. dilprezoccasioni ofe con-

elle batintutto imandehelopof coipo, in & in cuita

erire ante il suo terno, & fu l'altar lle parole enco spiri Cantillima nte nelle

il Sole, e o, tremà zzorno, c no(2 mo 40

332 Prattica

tissime lagrime, e liquesatti tutta mi dolore? Dirai adunque col Proseta. [Deduc quasi torrentem lachrymas per diem, & noctem, non des requiem tibi, neque taceat pupilla oculi

tui.

Offerire Ha disprezzato per amor tuo il figliuol di Dio tutto il fantissimo corpo e tutto il suo pretiosissimo sangue? non esser adunque ingrato ad offerirli tutto il tuo ni ente, poiche tutto quello, che sei, & che hai con questo misero mondo è niente, & offerendo al tuo Signore gl'offerisci nie te, e disprezandoli disprezzi niente, ma con questo niente puoi acquistar l'eterna gloria.

Dimandare Priega il Signore ti facci gratia imbriacatti del suo preciosifsimo sangue, sparso per eccesso d'amore, accioche così imbriacato possi fare delle sante pazzie, che li disprezzato ri de loro stessi soglion sare. All'hora haucrai legitima scusa (se alcuno ti riprédesse, perche uni così disprezzato) dicendogli, che il disprezzo, la passione, il sangue sparso, e l'ardentissimo amore di Christo, ne son stati la

cagione .

Quinto V Ltimamente no restaua altro al panto. Signose, che hauesse da offeri-

re,e disp se non l'offeriua gato con ste biant scelerate mezzo a li,accio l'se horma sprezzo s riputatio no infini

Delori, faceua il ; che offeri il tuo dolo grande ha fprezzatti dolce Gie lo di form carfi, per fi che u face possi inttù, na.

offering of ferendolibe per render i restanto per

re,e disprezzare per la nostra salute. se non l'honore, & la fama, & però fi offeriua per effer accusato, preso, e legato come malfattore, uestito di ueste bianca come pazzo, riputato più scelerato di Barabam esser crocisisso in mezzo a dos ladri come capo di quelli,acciò l'amator di se stesso si risolues se hormai metter sotto i piedi del disprezzo santo questo uano honore, e riputatione, per causa del quale ne fia mo infiniti nell'inferno.

### ATTIONI.

Dolore Grandi erano l'offerte, che faceua il Sig. e grandi erano le cose. che offeriua, però grande ha da effere il tuo dolore (anima mia) & moltopiu grande ha da effere il defiderio di di-Îprezzarti a fatto, uededo, che il tuo dolce Giesù ha uoluto come granello di formento cofi nilmente mortifi carfi, per far molto frutto in te, acciò che ru facendo il simile per amor suo possi in questo mondo far frutto di ogni uirtu, & nell'altro di utta eterna.

Offerire Concluderai adunque offerendo liberamente tutto te stesso, per render honore, e gloria al Signo re, tanto per se dishonorato, & non

piu

rofeta. hrymas equiem a oculi

r amor

utta m

fantiffifillimo ngrato poiche hai con , & ofrisci nie niente.

equillar

e tifaceciofifd'amooffi fare rezzato All'hora no ti ris ezzato) , la pafrdentifn Harila

aftro al a offerie 500

34 Prattica

piu a te medesimo, come hai satto sino adesso, per uia della esistimatione.

Dimandare Priega il Signore senza mai finire, & non ti partire fin che non hai ottenuto questo santo dispre zo, per mezo del quale, con li meriti del tuo Saluatore, possi acquistare il sommo honore, nell'eterna gloria, Anica,



QVAR-

R

D

Per acquis

Glesh C.

Q V. ARTO

335

# ROSARIO

DELLA VITA

Del Signore.

Di quindeci punti.

Per acquistare, or addimandare la uirtù del Silentio, taccre, e retirarse.



Giouedi.

Glesù Christo, essendo babino, e Prime stado riuoltato nelle facie, tace punco.
dimo-

WAR-

fatto fidimatio-

ote sen-

to dispre li meriti uistare il

gloria

Prattica dimostrando esser balbutiente, ignorante, e debile, come gl'altri sanciulli, se ben per la sua infinita sapiéza, e po tenza, poteua, e sapeua farlo.

#### ATTIONI.

Admiratione Che cosa era uedere (anima ma ) il uerbo eterno, la sapien za incieata, quollo che dona lingua à tutte le creature, & sa parlari muti, in quella tenera età non formar parola alcuna, ma dimostrarsi balbutiente, ignorante, e parlar a guisa de bambini, con cenni, e gesti. Et per il contrario, che marauiglia è a uedere la libertà, che tu hai in parlare senza freno, douendoti conoscere, e tenere per igni rante balbutiente, più che un fanciullo?

Zere. I.

Imitare Dirai adunque co'l Profeta ah, ah, Signore io non so parlare, perche son bambino, & sa con effetto questo, perche il Sig. ti risponderà, che non sei bambino, posche sai opera d'huomo uirile e persetto.

Dimandare Priegarai il Signore, che per quella santa sua fanciullezza ti faccia sanciullo per humiltà, & t'im pari il tempo, e l'hora come, e quan-

do dei parlare.

Non

Non uan repochifi la fua San lamente a trouato no ti l'acqua in Croce I ni Euange

Admir ma mia ) ci diffe, ch lunghi,ne Beata Ve maritana, lunghi con publicani, e trario, che parli, non c re, ne là fa zi non puo trouare gli ti, elunghi raccontando le, mormora fo loro, [ca] spiacere?

Per converti mo tho, this

Terko

On senza gran misterio si ritroua nel S. Euagelio, che il Signo punto. re pochissime parole habbi detto con la sua Santissima Madre, & questo so lamente tre nolte, cioè quando fu ri trouato nel Tempio, quando conner ti l'acqua in uino, & quando stando in Croce la raccomandò a San Giou3 ni Euangelista.

ATTIONI.

Admiratione Che uuol dire (animamia) che il Santo Euangelio non ci disse, che il Signore habbi fatto, ne lunghi, ne molti ragionamenti con la Beata Vergine, malunghi con la Samaritana, & molti con la Maddalena, lunghi con le turbe, e molti con li publicani, e peccatori? Et per il contrario, che unol dire, che tu quando parli, non cerchi la gloria del Signore, ne la salute del prossimo tuo, anzi non puoi stare, che non uadi a ritrouare gli amici, e parenti & far mol ti, elunghi ragionamenti con loro, raccontando, & uedendo mille nouel. le, mormorando, e dolendoti con essoloro, sealcuno ti haucsse fatto di-Ipiacere?

Imitare Non dubitar di parlare per conuertire, & consolare il prossi mo tuo, ritirati da'ragionamenti, che

NOB

te, ignd-

fanciulli,

éza, e po

a nedere

la sapien lingua à

ri muti,

nar paro-

outiente.

o bambi-

il contra-

lere la li-

Cenza fre-

nere per

che un

o'l Profe-

o parlare,

con effer-

rifponde. poiche fai

Signore,

ciullezza

tà, & t'im

ie, equan-

etto.

Prattica

338 son di Dio, ò per Dio, parla molto po co con parenti, & amici secondo la

carne.

Dimandare Priega il Signore ti dia gratia di poter fare molti, e lunghi ra gionamenti con lui, nella tanta oratione, o per lui, conuersando col pross fimo tuo.

Terzopu 10.

Luc. 2.

Ssendo il Signore di dodici anni fu citrouato nel Tempio in mez zo de Dottori, che ascoltaua loro, & gli interrogana, & tutti fi maraniglia. uano della prudenza, & maniera, con laquale rispondeua. ATTIONL

Admiratione Si marauigliauano, e flupiuano li Dottori della prudenza, e sapienza, con la quale il Signore rispondeua. Ma piu ti dei maranigliare, uedendo, che Christo essendo temmo uiuo della Diuinità, non fi lascia tronare, se non nel Tempio, & essendo Dottore, ita ascoltando li Dottori; Ma melto piu ti dei marauiglare, e stupire di te, perche sempre sei ritro nato in luoghi, doue non si fa altro, che ciarlare, & offender Dio, fuggi dalle persone, che ti possono insegnare, & tt accosti a quelli, che ti pos fono far riderese darti alcun-tratteni

to piene prudenza

Imitar primo de risponde imprude re uoloni Spirito, e dificareje ti,& igno, ciò non ti

> Diman altra ricr ghi fanti alla lode Maestà.

D Enfa co re il ft operar me lare, & il diede effe a fare dop lo, che il .03

Admira il mileto h prometten

かうり

no piene di molta ignoranza; & im-

prudenza. Imitare Il Signore t'insegna, che primo dei alcoltare, e pensare, e poi rispondere, per non dire alcuna cosa imprudentemente, & che dei parlare uolontieri con persone ritirate di spirito, e di dottrina, che ti possono e dificarc, e non con uagabondi, distrat ti, & ignoranti delle cole di DIO, acciò non ti scandalizzino.

Dimandare Priega il Signore ti dia gratia, che possi l'alciar padre, e ogni altra ricreatione, per andare in luo ghi santi, per trattar cose pertinenti alla lode, egloria della fua Diuina

Maestà.

Ensa come piace molto al Signo-punto. re il starsi rittrato, parlar poco, & operar molto.li dispiace il molto par lare, & il poco operare, del che lui ci Att. 1. diede estempio, incominciando prima a fare dopo parlare, & insegnare quel lo, che ilando ritirato hauca opera-

Quinto

#### ATTIONI

Admiratione Quanto ècontrario il misero huomo a voi Signore, lui promette molto, e fa poco o niente,

nolto po ondo la

re ti dia unghi ra nta ora. col proff

ici anni in mez loro, & rauiglia: niera, con

izuano, e rudenza enore rimigliare, ndo temon fi lafcia , & estenli Dottoratiglare, e sei ritro fa altro, io, fuggi lono inteche ti pol in trattent parole for

10

340 Prattica

ta molti buoni, e santi propositi, e tutti se ne uanno in sumo, & non essendo stato mai ritirato, ne essendo esperimentato, si pensa. Et (che è il peggio) si riduce sino alla sera & sine della uita per sar alcun bene, & non attende ad altro, che a parlare & opra re otiosamente.

Imitare Va alla formica ò pigro, (dice il Sauio) & confidera le sue uie, & impara da lei la sapienza, cioè da oprar molto, & di parlar poco. Et se ti sdegni imparare da un'animale, impara dal tuo dolce Christo, ilquale ti dona chiaro essempio di starti ritirato, & che le tue occupationi sijno in operare, & non in parlare.

Dimandare Priega il Signore, che possi dar buono essempio al prossimo tuo, con l'opere, perche quelle si rende gloria Dio, & non per le sole pa-

role -

Mass. ... On si ritroua scritto niente del la uita del Signore nel Santo E uangelio, dalli dodici anni sino alli Quinto trenta, benche in questo tempo, si puòpe nsare, che non lasciò lui di sare, e dire cose degne della sua diuina Maestà.

ATTIONI.

Admiracione Gran meraniglia è

Signore, habbino stra fantii ni fino al uiglia è coracconta to nella l prensione mici, o con luto Signo quanto sa che stimu poi che u dicato il to anni ci to anni ci

Imitar
t'impara, j
ti dice nel
trai faciliffi
cere, sprez
inutili ragi

Dimand
perdono
fatto della
tti, senza
l'auenire p
po che ti re
per suo puro
che ti e neco
sar pecole ti

Signore, che li Santi Euangelisti non habbino scritto cosa alcuna della uostra santistima nita dalli, dodeci anni sino alli trenta. Ma più gran maraniglia è che il peccatore non sa senon
raccontare quello che ha fatto e detto nella sua uita misera, e degna di riprensione, di quella de'suoi parenti, a
mici, o conosciuti. Questo hauete uoluto Signore ordinare, per auertirci,
quanto siabene ritirarci, e tacere, &
che stimassemo molto questa uirti,
poi che uoi ci hauete in tre anni predicato il santo Vangelio, ma in diciot
to anni ci hauete imparato a tacere.

Imitare Fa quello che il Signore t'impara, porgi l'orecchie a quello che ti dice nel cuor tuo, perche cosi potrai sacilissimamente star ritirato, e ta cere, sprezzare, & suggire i uani, & inutili ragionamenti delle creature.

Dimandare Dimanderai al Signore perdono del molto parlar che hai fatto della tua uita, & di quella di al tri, senza profitto alcuno, & che per l'auenire possi spendere tutto il tem po che ti resta in far moltissime opere per suo puro honore, e gloria; per ilche ti è necessario ritirarti, conuerfar poco, e tacere.

I. raniglia d

politi, e

nonel-

estendo

(che è il

ra & hne

, & non

re& opra

ò pigro,

fue uie ,

cioè de

co. Et se

nale, im-

lquale ti

ti ritira-

i sijnom

ore, che

rostimo

le si ren-

e sole pa-

iente del ISanto E

i fino alla

empo, si lui di fa-

ua diuina

L Sc-

#### 242 Prattica SECONDOROSARIO

Del Silentio tacere e ritirarsi.

Frimopü to. Mat.12.



Enfa come il Signore lo dò Sau Gronan Ba tilta, dicedo, che neffuno nato di donna e ra maggiore di lui, p che no si moueua co

me canna ad ogni uento, parlando le giermente, & che era austero, & rigo roso uerso di se stesso, stando ritirato nel deserto, doue era andato, specialmente per non parlare otiosamente.

#### ATTIONI.

Admiratione Che marauiglia è, se Christoloda tanto San Giouan bat tista, poiche su tanto essemplare in questa uirtù di starsi ritirato, e di taccre? Per il che potè molto conuersar con Dio, & far uita Angelica, come lui era. Et che marauiglia è, che tu non gusti di Dio, non conosci Christo, ne sai parlar di lui, ne meno inten di che cosa sia uita spirituale & Angelica, poi che sei uoto, e leggiero, come una canna, ami le conuersationi inu tili, e studii di compiacere al senso in tutte le cose.

Imi-

Imitare San Gion di Harrit to del tuo con ogni bio cono moltrare

Dimana mersti di ? possi sentiti rola otiosa serto (se fe

Ena turl turl ta li diste, andiamo ne ciò imparal rio ritirarsi parlare, e p

ARIO irarfi.

l Signore ronan Ba cheneli donna e di lun p neua co rlando le 10, & rigo lo ritirato

o, special-

famente.

uiglia è, giouan bat mplare in to, edi tato conuergelica, colia è, che tu osci Chrineno inten le & Ange giero, come fationi inu

callenso in

Imi-

Imitare Grande effenpio hai in San Giouan Battifta di parlar poco e di flar ritirato al possibile nel deserto del tuo cuore, & però lo imitare con ogni diligenza, perche tenza dubio conoscerai Christo, & lo potrai di mostrare a gli altri.

Dimandare Priega il Signore per li meriti di San Giouan Battilta, che possi sentire quanto importa una parola otiosa,& che possi suggire al deserto (se fosse necessario) per non dirla.

TEnaua spesso il Sig. suor della Secondo turba i suoi discepoli, & una uol punto. ta li diffe, discostiamoci un poco, & Matt.6. andiamo nel deserto per riposarci, ac ciò imparassero, esser molto necessario ritirarli, & tacere, per saper poi be parlare, e predicare.

ATTIONI.

Admiratione Quant' è grande la fragilità, e mileria humana, come volentieri s'inclina a le inutili congersa tioni, & quanto gran difficolià sente Har un poco ritirata, e tacere, se ben'il figliuol di Dio ce ne dona manifestissimo essempio, & ècosa certa, che per quella virtu possiamo ricenere moltifimi doni,e gratie galla fua diui na Maeftà?

Imi-

Imitare Fa quello, che Christo ti impara, & ua con feruore appresso lui con li Santi Apostoli, & tutti gli altri Santi, che l'han feguitato.imi tandolo in questa uirtu, & in tutte le altre.

Dimandare Priega il Signore, che ti meni nel deserto, prima corporale per imparar a tacere, & abbandonar o gni creatura per lui, & poi nel deserto spirituale, per poter liberarme par lar con lui nel cuor tuo, ò di lui, o per lui col prossimo tuo.

TerZopu Pesso lasciaua il Signore, non sola mente la turba, ma anco gl'istessi Discepoli, & se ne andana solo sopra Luc. 5. alcun Monte per orare, doue staua tut

Mat. 6. tala notte in oratione.

#### ATTIONI

Admiratione Che cosa fai, (anima mia)che Christo Iascia la turba, & țu cerchi le uane occupationi . Christo lascia gli Apostoli, e Discepoli fanti, & tu conuerfi con quelli, che ti inducono a peccare. Deh lascia hormai tante distrattioni, fuggi sempre da quelli, con li quali non parli bene, & alcuna uolta da quelli, liquali parlino cose buone e sante, per to de' fai tà.

Imitar in quest d'inutil] perfation quelle of per Dio Dio. Et folo, ina la uirtù, pato, pe con Dio.

Dima folitudi poiche le porta per per parlar

Va Di altriauer Discepol naalcuna binail Sig incontratt ragionanie reffervim daua a fare

te, per poter parlar con Dio, Santo de' fanti, & l'istessa santità; e bon-- 2à.

Imitare Trecose t'impara Christo in questo misterio. Lasciar la turba d'inutili pensieri, affectioni, e conuersationi. Lasciar gli apostoli, cioè quelle opere, che paiano buone, e per Dio, e non son puramente di Dio. Et salir al monte, per star iui folo, inalzar la mente a l'altezza del la uirtù, e conseruarsi sempre disoccu pato, per poter trattar liberamente con Dio.

Dimandare Le dimanderai questa solitudine corporale, e spirituale, poiche lei è amica de l'oratione, & la porta per poter entrare a tuo piacere per parlar con Dio.

Vando il Signor mandò li suoi Quarto Discepolia predicare, fra gli punto. altri auertimenti, che li fece, li diffe, Luc. 10 Discepoli miei, non salutarete perso na alcuna per la strada. Non li prohibiua il Signore, il salutare quelli, che incontrauano, ma a no trattenersi in ragionaméti, ò in negotij, iquali potessero impedirli l'ufficio, che li man daua a fare.

Christo apprel-& tutti rato.imi tutte le

ore, che orporale ndonar o I deferarme par dilui, o

non fola gl'istessi olo sopra Rava tut

fai, (anila turba, & ni. Chri-Discepoli illi, che ti ascia horgi sempre n parli bes quelli, line e sante

#### ATTIONL

Admiratione Non t'accorgi, che li ragionamenti che fai il molto parlare, l'amicitie, l'occasioni che cerchi di ciarlare, tutti sono trattenimenti, che t'impediscono per non poter fare quello che il Signore t'inspira? Qual' è la causa, che non camini inanzi nella uia della perfettione. che non faluti ( trattenendoti col corpo, e con la mente ( le creature, ragionando con esfo loro amichenol mente delle cose di questo mondo? Che marauiglia è adunque, se tu non sai parlare con Dio, poi che non sai quello, che ti inspira, e comanda l'istesso Dio?

Imitare Fa come fecero i Santi Apostoli, non salutar alcuno, trattenen
doti con gli affetti nelle creature. Ca
mina dritto, & ua inanzi, attendendo
semplicemente alla tua salute, & a

quella del proffimo tuo.

Dimandare Priega il Signore ti facci discoltare da quelli, che t'impediscono, acciò lo possi persettamente amare, e seruire, & che apra le tue labra per poter parlar con lui e di lui.

Diche mondo, nel giorn

Admir

haida rei giudicio giudicio che hai d der cont remuner rai per ti & che co role fi.pe difhoneste lationi, e i

re come e

te dalle c

manco c

nandomi

habbia pi

ue.

Dimana

possi inen

cice per fa

perdono,

Imitar

feta: M. I

Spirituale. 247
Dice il Sig. Di ogni parola otiosa Quint
Che parlatà l'huomo in questo punto .
mondo, ne hauerà da render conto
nel giorno del Giudicio.

#### ATTIONI.

Admiratione Adunque [anima mia] Mat. 1.2 hai da render conto nel giorno del giudicio, a Dio sapientissimo, e giustissimo, di tutte le parole otiose, che hai dette. Et credo che hai da render conto per esser castigata, & non remunerata. Ma che castigo riceuerai per tante e tante che ne hai dette & che condennatione aspetti delle parole superbe, ingiuriose, buggiarde, e dishoneste e delle mormorationi adulationi, e maleditioni che dici?

Imitare Fa quello, che dice il Profeta: Mi son deliberato [dice]dinentare come muto, e tacere, non solamen te dalle cose cattine, male, & otiose, ma anco delle buone, accioche incli nandomi dilasciar di dire cose buone habbia piu sorze di lasciar le catti-

uc.

- Dimandare Priega il Signore, che possi spender, il compo viilmente, cioè per sar penitenza, per riceucre perdono, per vestirii di uiriù per ac-

4 qui-

gi, che lto parle cerchi enimenn poter inspira? camini ttione, doti col

mondo?

Te tu non
e non fai
anda l'iSanti A-

reature,

Santi Astatenen ature. Car endendo ute, & a

he t'imperfettache apra con lui

Di-

Prattica 248 quistarti la gratia per meritarti la gloria, & non in conversare, e parlare oriosamente.

#### TERZO ROSARIO

DELSILENTI Tacere, e ritirars

punito. Mat. 25



Enato, che fu il Signore innanzia Caifas Ponte fice, mai rispose, finche non fosse congiurato per Dio niuo, che parlas

se. Et essendo accusato inanzi a Pilato treque, per il che Pilato si marauigliò grandemente, uedendo, che non riipondeua, ne si difendeua.

#### ATTIONL

Admiratione Di chi ti maraniglierai piú (anima mia)ò di Christo, ilqua le come agnello innocentissimo; essen do ingiustamente accusato, tace, ouer di te, che tanto facilmente rispondi, e ti difendi, & (quel che è peggio (haué do fatto alcun'errore, sfacciatamente lo niegi,e ne incolpi altri, marauiglia ti adique de l'amore, che coduceua il dolcissimo Giesù a tacere, no si disede re,e noler effere incolpato p te, e del poco amo ti rifoli Imit

Christe terio fa amor p

Dima che ti po noscere, grandig cella.

do mai, tiffime co tandolo il effercito ! lo welli co questoil mai parl

Admira ma mia ) . Salvatore tieriger g CIZLA, da mana i min me pount

249

co amore che tu li porti, perche non ti risolui ad imitarlo.

Imitare Fa quello adunque che Christo t'impara, & se ti pare non po terlo fare, priegalo che togliada te l'amor proprio, che t'impediste.

Dimandare Et priegalo ancora, che ti possi conformare con sui, e conoscere, questa essere una delle più grandi gratie, che ti possa essere concessa.

Icordati di quel marauiglioso Secundo silentio, che usò Christo dina punto.

zi ad Herode, non gli risponde Luc. 23. do mai, se ben l'interrogana di moltissime cose, per il che Herode (reputandolo ignorante, e pazzo) col suo essertito lo disprezzò, e per bestarlo; lo uesti con ueste bianca, & a tutto questo il mansueto Giesù tacc, senza

ATTIONI.

mai parlare.

Admiratione O se penetrassi (anima mia) l'infinito amore, che il tuo Saluatore ti ha portato, come uolon tieri, per gustare la sua inessabile dolcezza, da l'intutto lasciaressi I humana conversatione. Ma(ohime) come potrai mai sar questo, poiche non

L s lai

Signore
s Ponte
e, finche
ingiurato
che parlaf
i a Pilato
carauigli
e non ri-

itarti la

e parlare

RIO

raniglieifto, il qua
imo, effen
ace, oner
ifto ondi, e
ajo (haué
acamente
acauiglia
duceuail
ift diféde
pte, e del
po

250 Prattica

fai tacere, ma fai longhi ragionamen ti con Herode, ci oè col Mondo, & co tutto lo esfercitio delle creature, & hai timore gradissimo di esfer da que li disprezzato.

Imitare E necessario hormai, che ti risolui tacere, e non conuersare con persone curiose, e uane, suggir la lode humana, e disprezzar tutte le ce se, e uoler esser disprezzato da quel

le per amor di Christo.

Dimandare Giesú Sig mio dolciffimo, per l'amore, che hauete uoluto esser simato stolto, e pazzo datemi hormai (ui prego) gratia, che sappi disprezzar tutte le persone, quali son cansa di sarmi siontanar da uoi, conoschi una uolta (Dio mio) quali importa piu, o esser disprezzato in questo mondo dalle creature, o da uoi nel giorno del Giudicio. Datemi adunque gratia, ch'io sugga la prudenza di questo mondo, qual appresso di uoi è gran stoltitia, accioche pos si uenire a uoi inessabile sapienza, e lodarui, e benedirui in eterno.

Terzo Abbi inanzi a gl'occhi, come il Sig. effendo preso, legato flagel lato, estendo coronato di spine, percosso e fichernito, condennato, e menato a morte con la Croce in spal

la, mai ri difefa al

Profeta, inanzia ta muto, flaua che perche n Ma per lentio di muto, bocca.

Imita
piu grai
molto pi
bocca, ef
temente,
fto per to

Dima tacere no etribula conesso

Pensa, gare to tua anche tentò, chi fusso abb

Spirituale 25 t la, mai rispose, ne si lamentò, ne sece disesa alcuna.

#### ATTIONI.

Admiratione Marauigliasi con il Profeta, dicendo: Come un'agnello inanzi a colui, che li taglia la lana, sla ra muto, e non aprira la sua bocca. Ba staua che dicesse, come vn'agnello, perche naturalmente non si lamenta. Ma per dimostrare il marauiglioso si lentio del Signore, gl'aggiunse, starà muto, & di piu, non aprira la sua bocca.

Imitare Gran uirtù è tacere, ma piu grande e star come muto: Ma molto piu grande è non aprir mai la bocca, essendo mal trattato innocen temente. Tutto questo ha fatto Chri sto per te acciò tu facessi il simile per lui.

Dimandare Le dimanderai poter tacere nel tempo delle persecutioni, e tribulationi, per poterti consolar con esso lui interiormente.

Pensa, che il Signore per uoler pa gare tutti li peccati, quali con la tua auelenata lingua hai satto, si con tentò, che la sua dolcissima lingua susse abbeuerata di siele, & aceto,

nell'-

onament lo, & có ture, & r da que

nai, che nuerfare , fuggir nutte le da quel

dolcifte uoluto dateche spe, quali
da uoi,
o) qual
zato in
e, o da
Datemi
a la prulappresoche pos
ienza, e

comeil to flagel ne, perinato, e ce in ipal 252 Prattica nell'hora della sua morte.

## ATTIONI.

Admiratione Qual'è la causa Signore, che uoi stando in Croce co le mani, e piedi inchiodati, essendo accerbissimo dolore, non ui lamentate d'altro, se non che hauete sete, & per rinfrescarui u'è stato dato fiele, & aceto? Credo Signore, che desiderauate infinitamente la mia salute, e perfettio ne, alla quale io non uolendo attendere, ui ssorzaua l'amore a dolerui, e dimandare acqua per risrescarui la lingua, sapendo, che chi custodisce la sua lingua, e non peccaco la sua boc ca, colui è perfetto.

Imitare Non uuole il Sign. che tu beut fiele, & aceto, ma che t'emendi ponendo freno alla tua lingua, & fe ti pare non potere per le conuerfatio ni, ritirati, e sforzati hauer dolore, & contritione de'tuoi peccati nella croce della penitenza, & facilmente lo farai.

Dimandare priega il Sign. che ti dia ucra tete dell'honore della fua Diuina Maestà, & della salute del prossimo tuo, talche in tutta la tua utta insatiabilmente non possi ne sap pi patla conuer

le
ta la sua
ripiene de
za, d'ine
tutte sur
gloria de
dention

Mam ma mia
uiglia un
rior dolo
in tutta la
ftate pien
za, & aue'
nore del
in demei
tua falute
lmicar.

late, face mon fai fa galo che re.

no dell'off lando mal

Spirituale. pi parlar d'altro con tutti quelli che conuerfarai.

7 Ltimamente pensa, come tutte V le parole, che il Signore in tutta la fua uita fantistima diffe, furno punto. ripiene d'infinita sapienza, e prudenza, d'ineffabile soauità, e dolcezza. Et tutte furno dette per eterna lode, e gloria del Padre, & per la salute, e redentione dell'anime nostre.

# ATTIONI.

Admiratione Marauigliati (anima mia ) & aggiungia quelta marauiglia un lungo lamento con interior dolore, e cordoglio, uededo, che in tutta la tua uita, le tue parole son state piene d'ignoranza, & imprudéza, & auelenate dal peccato, in disho nore del tuo Signore, e Creatore, & in demerito, & eterno danno della tua faluce.

Imitare Impara da Christo, a parlare, tacendo come lui fece, & se mon sai farlo, ritirati, taci, e priegalo che ti dia gratia di poterlo fa-

Dimandare Le dimanderai perdono dell'offete, che gli hai fatto, parlando malamente, & priegalo caldamente,

Ti ne lap pi

aufa Si-

ce cole

ido tut-

cerbissi.

d'altro,

rinfre-

aceto? uate in-

erfettio o atten-

olerui,e

carui la

disce la

(iia boc

che tu

emendi

12, & fe

nerlatio

dolore,

ti nella

Imente

, che ti ella fus

lute del

ta la Ma

254 Prattica

mente, ti riformi il cuore donde pro cedono le parole, & lingua, di manie ra, che possi in questo mondo lodarlo, benedirlo, e ringrariarlo con suoi serui, & nell'altro con gli Angeli, e santi in Paradiso. Amen.



QVIN-

) S

Per acqui

S. William Milliam

The state of the s

and the

do tener

ROSARIO DELLA VITA

nde pro di manie

o lodarcon fuei

ngeli, e

VIN-

del Signore.

Di quindici punti.

Per acquistare, & dimandare la uirtà della Patientia.



Venerdì.



ISSA gl' occhi della tua mente ( anima mia, che desideri imparar patientia) e risguarda il mansuetissimo Giesti, che essen

do tenero bambino di otto giorni nato,

nato, uolse per te parire quell' aspro dolore della Circoncisione, e sparger il suo preriosissimo sangue, con desiderio di spargerlo tutto nell'ulti mo della sua vita.

#### ATTIONI.

Consussione Non si uergogna (Giesus mio dolcissimo) il miser huomo impatiente a non uoler patire, per penitenza de suoi infiniti errori alcuna cosa al senso, & alla uolontà contraria, uededo, che uoi in questa tenera età, uolontieri inanzi tempo, sostene ste per amor suo un dolore tanto accerbo, come era quello della Circon cisione.

Ringratiare Bassaua Signormio, una minima gocciola del uostro sangue, per mondar l'anima mia e tutto il mondo, ma hauete uoluto abbondantissimamente spargerlo, acciò che conoscendo chiaramente l'infinito amore, col quale hauete per noi patito, c'inanimassemo con tutto il cuore, & con la bocca a ringtatiarui, & con le opere imitarui.

Imitare La patienza è il coltello, col quale hai da tagliare in dispiace-re, & l'afflittione, che senti, quando le cose non uanno a modo tuo. A ne-

rai adum fta uirtù cifo,e pe uendo a tu di me affomig

Dima no il fan lo, le dir tù della I

E Sler lo, tuggi t'anni.p uertà, m gli per t

Confindere, ucd dere, ucd feguitate Recrude Egitto, tili, & ido fina Mad torno mon nel laggin quelten quelten fu (anima fuo sopp

Spirituale. 25

rai adunque per amor di Christo que sta nirtù, & ti rallegrerai esser circonciso, e perseguitato da tutti, & non ha uendo alcuno, che lo facci, non lasciar tu di mortificarci continuamente, per assomigliarti in alcuna cosaal Signore

Dimandare Offeredo al padre eterno il langue del suo dolcissimo figlio lo, le dimanderai molte uoltela uir-

tù della Patienza.

Ssendo Giesu perseguitato da he Secondo ode, ilquale cercaua d'amazzar punto. lo, ruggi in Egitto, doue stette da set t'anni.patendo uolontieri gran pouertà, molti disagi, & infiniti trauzgli per tuo amore.

#### ATTIONI

Confusions Quanto ti dei confondere, uedendo il figliuol di Dio perseguitato nella sua fanciulleza da un Re crudelissimo, & se ben suggiua in Egitto, terra lontana, sterile, & de'gé tili, & idolatri, doue con la sua santissima Madre, & san Gioseppe, sopportorno moltissime tribulationi, tanto nel suggire, come anco in tutto quel tempo, che iui dimorarono Et tu (anima mia) non puoi per amor suo sopportare una minima co-

cutto il ratiarui, oltello, dispiace, quando 10. Ame-

Il' aspro

, e spat-

ue, con

nell'ulti

huomo

e, per pe

i alcuna

centra-

a tenera

fostene

tanto a-

rmio,

tro fan-

e tuno

abbon-

, acciò

el'inhni

per noi

fa, che ti fosse fatta, o detta, contra a tuo uolere; Pess tu forse hauer da Dio alcun priuilegio di non esser tribulata, poiche non è stato concesso a Chri ste, ne alla sua Madre, ne a'suoi santi?

Ringratiare Ringratierai il Signore di tutto quello, che ha patito per

re, în questo misterio.

Imitare Ricordati, che sei obligato imitar Christo in tutte le uirtù, e spe cialmente nella patienza, tanto per non incorrere nel uitio della impatie za, quanto ancora perche l'amore, col quale lui pati, per te, uuole, che tu sacci il simile per lui.

Dimandare Le dimanderai patiene za, rifoiuendoti prima da douero uolerla abbracciare, le ben ti perfeguitaf se piu di un Herode, e suggendo un trauaglio, ne ritrouassi un'altro, cioè abbandonato da tutti, elontano da

ogni consolatione.

Terzo STando il Signore nel deserto, di punto.

Sgiunò quaranta giorni e quaranta notte, sopportando (per amor tuo) tanto lungo digiuno, senza hauer in quella solitudine, ne luogo, ne commodità, per riposars, & alla sine, hauendo estrema same, le furno presenta te innanzi delle pietre dal demonio.

AT-

Confu, fiderande fto per an fenti, nor date a min fe col man uesti luog sarti, & c cuna cosa innanzi di fatto, o ria al tuo

Ringra re di qua llo miller

Imitare
ne coldigii
zerai tutto
amaraile
re, imita
che di quo
scmpio.

Dimand.

podi alteno
hai, e digiu
fo, acciò po
il uero pati
tione, since
te ogni mor

#### ATTIONL

tontra a

r da Dio cribula•

2 Chri

i fanti? Signo-

ito per

hligato

i,e spe

to per

mpatie

ore,col

, che tu

patien-

610 UO -

do un

o, cioè

tano da

erto, di

maranta

or tuo

auer in

ne com-

ine, ha-

presenta

monio.

AT-

Confusione Ti dei confondere, con siderando quello che ha patito Chri sto per amor tuo, & che tu tanto ti senti, non hauendo le cose accommo date a modo tuo. Che cosa faresti, se col mancamento del cibo non hauessi luogo, ò commodità per riposarti, & che hauendo necessità d'alcuna cosa, ti sostero poste delle pietre innanzi d'alcun nemico, cioè ti susse fatto, o detto cosa del tutto contraria al tuo uolere.

Ringratiare Ringratierai il Signore di quanto ha fatto, e detto in que sto milterio.

Imitare Mortificherai la tua carne coldigiuno, e patienza, disprezzerai tutte le commodita del corpo,
amarai le cose contrarie al tuo uolere, imitando il Saluator del mondo
che di questo t'ha dato chiarissimo es
fempio.

Dimandare Priega il Signor, che ti po'li aftenere dall'impatienza, che hai, e digiunare dall'amore di te stefso, acciò possi gustar la pace, che ha il uero patiente, e suggire la tribulatione, & inquietudine, che l'impatie te ogni momento sente.

Patien- 7

Parientissimamente sopportò il Si gnore il demonio, che'l tentò di punto. gola, di superhia, e di auaritia. Et hauendolo alla fine superato, uennero Matt. 4 gli Angeli per scruirlo.

# ATTIONL

Confusione Vedi quanto dolcemete soporta il nemico, che lo tenta, e quanto soauemente li risponde, confonditi, perche tu non puoi sepportare, se alcuno amico, o il tuo superiore tifacesse, o dicesse alcuna cosa, che non ti piacesse. Ma che farefli se fosti rentato non da amici, ma da nemici, di gola, cioè di persecutione contro al corpo, di superbia, cioè di persecutione contro l'honore, & di anaritia, cioè di persecutione con tro alla robba?

Ringratiare Loda, e ringratia il Signore, perche ha tolto l'arme al nemico, il quale se ben per se ò per al tro ci tenta, possiamo (con la dinina gratia) armati di patienza superarlo,

Imitare Combatti uirilmente con tro ad ogni sorte di tentatione, che da qualunque persona ti fosse fatta. sopper a ogni cosa dolcemente, e rispondi a tutti soauemente, perche ue dendorigl'Angeli nel deferto di que fo mile non per niranno di celel Dim

potere ne, l'ho **fouerch** procede do lei to

lonne d simi, e p a noi in miei, fai innanzia e finagog rete peril ti, & ucc ner timo perchec lopporta la, colui,

Confus I fuol can ha manda ortoil Si tentò di a. Et hauennero

olceméenta, c de,con-Copporno supecuna coche farenici, ma recutiopia, cioè nore,& ione con

ngratia il l'arme al le ò per al la dinina iperarlo. entecon one, che ffe fatta, ente, e siperche ue to di que Ito

Ro misero mondo, che sei uincitore, e non perdi la pace essendo tentato, ue niranno, & ti administreranno cibo di celeste consolatione.

Dimandare Le dimanderai gratia di potere disprezzare ueramente la carne,l'honore, e la robba, perche dal souerchio amore di queste tre cose procede la impatienza che hai, quando sei tocco da alcuno di quelli.

TOlendo il Signore, che li santi Apostoli, come fondaméti, eco Quinto lonne della santa Chiesa fossero fortis punto. simi, e patientissimi, diceua aloro, & Matt.10 a noi in persona loro. Discepoli Luc.2 1. mici, sarete menati da uostri nemici innanzi a'Re,2 presidenti, ne'consegli e sinagoghe sarete odiati da tutti, sarete perleguitati, flagellati incarcera ti, & uccisi non douete per questo haner timore, ma siate coltanti, e forti, perche chi perseuerera sin'alla fine, sopportando patientemente ogni co sa, colui sarà saluo.

# ATTIONI.

Confusione Ha promello Christo a I suoi cari amici persecutioni, & ce le ha mandate, gli ha detto, che le sopportafic .

portassero patientemente sin'alla fine & lo han satto gli ha promesso il premio, & l'han riceuuto, uuol sar il medesimo con te, & non ti piace, vergognati, e sappi di certo, che se tu non a mi il patire, non sarai mebro di Christo, ne riceuerai con lui(tuo capo) & con tutti gli altri santi, la gloria, che per mezzo del patire hanno acquissato.

Ringratiare Lo ringratierai della dottrina, che ti ha dato, e dell'essempio di patierza, chelui, e tutti li santi ti han dimostrato.

Imitare E necessario, che ti risolui caminare per la medesima uia, che il Signore, e tutti li santi han caminato se uuoi arriuare la doue loro sono arriuati.

Dimandare Le dimanderai di non temere, se perdessi tutte le cose di questo mondo, ma di hauer timore, etremore di non perdere la gratia sua, perche cosi sopporterai con facilità le tribulationi, quali il Signore (come ad uno de i suoi eletti) con amore ti manda.

SEC

fer conda grande a no di con re cosi m & come fe, sia lor patire qu

di uoi que gnore dic perche que tione di S de, perche intendi la Dio.

ne Pietro
non haue
fcerato ch
fazinconu
Dio fanti
fpetiofisfin
gli huomi
tire di mo

SECONDO ROSARIO, Della patienza.

May A ifellando il Signore a 1 fuoi Discepoli como punto. donena patire molto ef ser perseguitato da Sc i Matt.8. bi e Farisei, &alla fine es

ser condannato a morte, Pietro, per il grande amore, che li portana, ripicno di compassione, di hauerlo a nede re cosi mal trattato, lo ritirò da parte & come se lo uolesse riprendere, li dis se, sia lontano da uoi Signore douer patire questo male, non uenghi sopra di uoi questa disgratia. Respose il Signore dicendo. Partiti dinanzi di me, perche queste tue parole sono tentatione di Satanasso, & di scandalo gran de, perche sei huomo carnale, & non intendi le cole secondo il spirito di Dio.

Confusione Era degno di escusatione Pietro, effortando il Signore, che non hauesse a patire, per l'amore suiscerato che li portaua, & li pareua co. sa,inconueniente, che il figliuol di Dio santissimo, innocentissimo, e spetiosissimo sopra tutti i sigliuoli de gli huemini, douesse patire, e mogire di morte ignominiofa, e crudele.

Ma

ON:

alla fine oil pre-

r il me-, vergotu non a

di Chri

capo) &

ria, che

acqui-

i della

l'esfem-

ili fanci

i risolui

, che il

aminato

lono ar-

idinon cose di

timore,

la gratia

con faci-

Signore

i) con a-

264 Praitica

Ma che scusa poi hauer tu di non uoler patire, il quale sei stato degno mil le uolte dell'inferno? Et se Pietro su discacciato come scandoloso, & li su detto Satanasso, che sara detto a te, ilquale non hai compassione a Christo, ma a te, e non nuoi patire, che questa tua misera carne patisca, anzi cerchi liberarla come Pietro uoleua liberar Christo.

Ringratiars Ringratierai il Signor della uolontà ardentissima, quale sem pre hebbe di uoler patire passione, e

morte per te.

Imitare Si come il Signore riprefe Pietro, ilquale con affetto carnale
uoleua che non patisse, così ancor tu
discaccia la compassione, & amore,
che hai a te medesima, perche questo
ti essorte à non patire, & però quan
te uolte te lo dirà, tante uolte pense
rai esser teratione, e persuasione di Sa
tanasso.

Dimandare Priegail Signore ti leui il spirito carnale, quale suggi di pa tire,& ti dij il spirito suo, quale sa bra mare il patire, acciò ti possi consormar sempre con la sua santissima uo-

lontà.

Secondo Diste il Signore a'suoi discepoli.
punto. Die alcuno ni percotesse in una
ma-

mascell
alcuno,
doucte
chanole
mile pri
Per nel
che non

petienti nela res per anti lonnen riomen

ferm de horesuche de che lo se taina. Ma tre cas fa all me e durino perche p

Che lo pri

mascello, uoi li porgerete l'altra, & le M ne. 7 alcuno, ui uolesse toglier atonica, le conece lasciare anco il mantello, & chi nolefie angariare, e menarui feco mile poffi, andarete con lui dui miglta, Perniche ci unol dare ad intendere, che non solamente debbiamo effer presenti essendo ossesi nell'honore, nella robba, e nel corpo, ma auco effer prepa, ati interiormente, a patire nolontien molto piu di quello, che este Electricate patianio.

#### ATTIONI

Confusione Se a'cun tuo fratello in fermo, parzo ti cifendelle nell'ho. nore, nella robba, & nel co-po, cerro Eche la sopportatelli nolenticii, & hauere Li compelli re della infermi. tatua. Da le quello : no sare in te l'a . mere camale, e mondano, perche no facial medermo Pamorespirituale, e dinino? Confonditi adunque, perche pan regra in te la carne, che lo spirito, piu il mondo, che Christe.

Ringratiare Lodo, eringratia il Signore della perfertione della legge Enangelies, che ti ha dieliarato

M Imita-

non 110gno mil Pietro fu , & lifu to ates a Chritire, che ca, anzi uoleua

Signor uale sem Tionexe

re ripté. carnale ancortu amore, e questo rò quan lte pense one di Sa

ore ti leuggi di pa ale fabra i conforfina uo-

discepoli. se in una n12Imitare Desideraua il Signor patire molto piu di quello, che pati, & era preparato per riccuere piu uergo gne, & improperij di quelle che riceue. Ti ssorzerai adunque ad imitarlo, perche ti assomiglierai piu a lui, & hauerai la persetta uirtu della patien za, & da ogni modo riccuerai piu croci di quelle, che ti son preparate.

Dimandare Priegalo, che ti dij ad intendere, quanto poco faresti facendo tutto il Sopradetto per amore di Christo, poi che lo faresti volontieri

per amor della carne.

Terze

Pensa minutamente, che andando il Signore per la Giudea, Galilea, Samaria, & altre parti (per predicare il santo Euangelio, conuertir l'anime, sanarinfermi e sar infiniti miracoli) patiua moltissimi disagi, e tranagli, sopportaua same, e sete, caldo, e freddo, con satica giande, e sudore. Il che tutto saceua uolontieri per adem pire la uolonta dell'eterno padre, & per l'amore & saluatione dell'anime anostre.

## ATTIONI.

Confesione Essaminarai bene quanto mas notentieri sopporti li tranagli disagi, difagi, uerra, qi tuoi m falute co trouani uagli, poi che cufato ogni co tuo.

Rings
racconst
Signore
tuo: C
ringrat
con il c
re, in ti

Imita

in questo Dima Bliar con tione, per il di dell'ani

IL parie muraceli con pa de ben quel gauano d disagi, e sudori, da same, sete, & pouettà, qual per compire la uolontà de i tuoi maggiori, e superiori, o per la salute dell'anime, hai da patire, & ritrouando che uai fuggendo fimili tra uagli, confonditi, & uergognati, poi che il figlinol di Dio, non ha recusato d'abbracciargli, & compire ogni cola perfettamente per amor tuo.

Ringratiare Si come non è chi possi raccontare, o pensare quanto pati il Signore andando intorno per amor tuo: Cosi anco non dei mai lasciar di ringratiarlo, lodarlo, & benedirlo. con il cuore, con la bocca, & con l'ope re, in tutta la uita tua.

Imitare Ti offerirai per fare quanto il Signore chiaramente t'impara

in quelto misterio.

Dimandare Dimanderai di poter pi gliar con allegrezza, gusto, e satisfattione, li trauagli, che ti uerranno per il diuino seruitio, & per la salute dell'anime.

L patientissimo Giesu, non cessaua Quarte L'anar molti infermi, far Rupendi punto. miracoli, consolar tutti confatti, e con parole, & di rifuscitar morti, se ben quelli ingratissimi Giudei lo pagauano di ingiurie, bestémie, & uilla-M

Bic.

bene quan-11 1/2112 91 dilagi,

der pati-

pati, & oiu uergo

che rice. imitarlo,

2 lui, &

la patien

i piu cro-

Ai facen.

amore di

olontieri

andando

Galilea,

predicare

tir l'ani-

iti miragi, e tra-

te,caldo,e

Sudore. Il

peradem

padre, &

ell'anime

rate. ti dij ad nie, & non contenu de que flo, lo uole usno una nolta preciona e da un mo te, & altre nolte lapidarlo.

#### ATTION!

Confusione Che consusione potrà mai hauere l'impatiente peccatore? Che utrgogno, e de lore petrà sentir mai l'amatot di se stesso, poiche ne n solamente vuol esser lodato se sa alcun bene, ma anco vuol esser benui sto, per l'opere impersette, e degne di riprensione, che sa Etal sigliuol di Diosan luogo di sarbene, raceue bessemmie, in luogo di consolar tutti, riceue ingiunie, e persecutioni. Et in luogo di resuccita morti, uà a pericolo di perder la nita.

Ringratiure Ti sforzerai di conofeere quello, che ha futto il Signorin quello passo per te, per ilche lo ringratierai di core, & facilissimamente lo imiterai.

imitare Se tu facendo molto bene, sicenesti piu male, dei haner patienzi, perche Christo l'ha hauuta, non dei per questo lasmar di face molto più hene a questo tali, perche il figliuo! di Dio te ne ha dato chempio.

Ringratiare Dunanderei al Si-

enore cheristiche ti

for pendo, che nello ill duto, lantiffi nuto con pigliari chiama gli lean fuetadi

Conf che i i tillume, fapport, traduor fa fino fo impaner te, che n in che to che e Spirituale.

369

gnore con perfetto charità uetto lui e uerfo il profimo, la quale fia tale, che ti sforzi far bene, co gusto, a quel li che ti perseguitano.

On la medesma patienza, che Quinto il Signore sopportaua i Giudei, punto. sopporto uncor tre anni Giuda sapendo, che'l douca tradire, & alla sine loan. 13 nello istessi compo, che lo hauea uen duto, gli lauò i piedi, li diede il suo santissimo corpo, & estendo uenuto con li soldati nell'horto per pigliarlo, si lasciò da lui basciare, chiamandolo anico, dimostrandogli sempre charità, ascettione, e man quetudine.

#### ATTIONL

Consusone Consonditi, ueden do, che il inginuol di Dio è quello patien tissimo, e mansuarissimo agnello, che sopporta la conversatione di Giuda traditore, lui e quello che se la siassa sino sotto li piedi. Et tu sei quello impatiente, quel misero anzi quel ni te, che non puoi sopportare un mini mo distetto del prossimo tuo, & (quel lo che èpeggio) de' tuoi maggiori,

M g clus

,lourie เมาตั้ง

e potra
entore?
a lentir
che non
fefa al=
ebenni
e degne
glinol di
cone be-

li conoignorin e lo rinnamente

i. Fe in a peri-

patiene patiene na, non e melto al figlimiple.

Heic

370 Prattica

e inperiori, quali in luogo di Dio ti

Ringratiare Confessa, che inestimabile benesicio t'ha satto il Signore sopportandoti, essendo tu impatien te, e peccatore, dinanzi al suo diuino cospetto, nella sua casa, nella santa Chiesa, e religione, & riconoscendo la gratia, secondo la grandezza di quella li darai il contracambio.

Imitare Si come faria gran contento d'alcumi se potessero imitare alcumo Re potente, nella sua potenza, o alcuno sapiente nella sua fapienza, o alcuno molto ricco nella sua ricchezza, potendo, e sapedo fare quello che loro fanno. Cosi senza comparatione sarà maggior contento a te, se imiterai Christo nella sua patienza, perche t'assomiglicrai (in questa patte,) non a'Re, ne a persone terrene, ma al sigliuol di Dio Signore e Creatore di tutte le cose.

Dimandare Le dimanderai paticaza, per effercitarla con tutti, e specialmente con quelli, con li quali con uera. TER

p',cher dre, en gioni d' ro, ma perche passion ches au

Può di flare, ch penfier che li gi recol p conla li fendersi que ued che non

Me dade

TERZO ROSARIO della Patienza.

Vando il Signor fu pre Primo fo nell'horto, Pietro punto. unlendolo difendere, tagliò l'orecchia al fer Mas. 25 uo del Pontefice, per ilche il Signore li diffe,

ritorna il coltello al suo luogo, e sappi, che potrei dimadare all'eterno pa dre, e mi darebbe piu di dodici Legioni d'Angeli, acciò mi disendessero, ma non uoglio sar dissesa alcuna, perche desidero bere il Calice della passione, che il padre mi ha dato, & che si adempiscano le scritture.

#### ATTIONI.

Confusione L'impatiente se non si può disendere con li satti, non può stare, che con la lingua, ò almeno co'l pensiero non cerchi disendersi; ma che li gioua mormorar dentro al cuo re col pensiero, che li gioua a latrare con la lingua, & che prositto le sa difendersi con l'opere? Consonditi adseque uedendo il patientissimo Giesu, che non uuol esser diseso da Pietro, me da dodeci Legioni d'Angeli, qua

mpatien divino

Dio ti

e inchi-Signo-

cendo la li quelcontenre alcu-

enza, e ienza, e ricchezuello che aratione de imiteperche e, ) non ma al fieatore di

ai patic**n**ti, e spequali co**n** 

TER

gu fanno settaniadoi mila Angeli. uno solo, de i quali poteua atterrare tuttigli Giadei, & ruinare tutto il monde, feben ne d A igeli, ne d'huo mini hauea bisogno.

Ringratiare Lo ringratierai dell'amore, col quale tanto uclontieri nol se per te eller prelo , passionato, e morto, potendo fare altramente di

non patire.

Imitare Piglierzi ogni croce dalle mani del dolce Gielu, beuendo con esso lui il Calice del patire, si come Iui lo beuè, pigliandolo dalle mani

del padre.

Dimandare Le dimanderai poter patir molto per amer suo, & che ti dij molto piu patienza, perche questa ti gioucra molto piu esfensio di piu merito che se venissero tutti gli Angeli dal Cielo, per confolarti, e li berarti.

Secundo T. Siendo Gielu innocentiffimo ac I usato dinanzi di Anna Caifas; punto. Fraco, & Herode, non fi feufa, ne fe difende, ma sopporta uolontieri tut-Mat. 26 telle faificà, accuse, calunnie, impo-

fine , inginrie, bestemmie, cuillanie, che contro lui in tutta la sua passione si diceuano.

legra r duele, maleri thonlas era app percuan nera: no ta, &

menesm Kingra re,ulliv, st pati per Iniin CC, ic Ou

lese : 12:3

W:rionfe te, dei e Plou mi 81013017 Outamita Pathelly che conte po delia.

Dihian

tutto il Confusione La uera patienza si raled'huo legra nelle molte tribulationi , e si duole, & ficontrifta quando un'agidellama le rifiuta. Et pel'o fi rallegtana, e cieti nol rrionfaua nel cuor di Carifto, ilqual pato, e era apparecchiato a parire moito ente di più di quel che li Giudei fapeuano,o potenano fare. Mache trifferen inte dalle uerai nel cuor tuo, poiche desideri ndocon ogni cofa secondo il tuo uolere: Coni come fonditi adirnque ; poiche discacei la le mani re questa gloriosa userà, tanto amata, & abbracciata da Christo, & da ai neter tutti li fanti, & ranto odiata : e di-& chett

> Ringratiare Ringraticraiil Signore, ducocrendo minutamente, quando

> scarciata dalli miseri amatori di loto

pati per re in quelli palli-

medeamy.

Imstare Confidera di gratia la pace, la quiete, il gulto, la contente z na, il trionfo; & la gloria del nerò panen te, del che te ne dona chiaro essempio il mansuetissimo aspetto, & allegro Ignardo di Christo. Lo deiadunque imitare, perche se nel tempo del patite il nero patiente fa contento, che contentezza penfi hauera nel tem podell'allegrezza?

Dimandar. L. Jimanderai pasieza

AT-

lic que-

nio di

derigh

arti, e li

Mimo ac

Cal'35 ,

fa, ne fa

cri tut-

impo-

illanie,

passione

Angeli, reterrate 974 Prattica
per effercitarla quando patirai contro, giustitia.

Quarto.

I la fina amarissimo Giesù in tutta la sina amarissima passione infinite uolte percosso, sputato, schernito, e mal trattato d'ogni sorte di persone, con inuidia, odio, crudeltà, in tutti suoghi che su menato, e spetialmente in casa di Caisas per tutta la notte, e quando su slagellato, e coronato di spi me, nientedimeno mai si lamentò, ne dimostrò segno alcuno, di non uoler parire, ma sopportò ogni tormento co tasinita patienza.

# ATTIONL

Confusione Che poteua piu patire il figliuol di Dio Signore, e Creatore di tutte le cose è che cosa poteua far piu per impararti patienza di quel lo che ha satto è Per questo ( credo ) che ti sei risoluto a patir ogni cosa uo lontieri, e tacere, mase tu non l'hai satto, confonditi, e uergognati del po co amore che gli porti, e habbi timo re, perche se non acquisti questa uirtà stanto necessaria) per l'essempio di Christo, uon credo la potrai hauere per altra uia.

Ringe, di quelle per amo

Imitai tenuiliii che regi

Dimar conoicer tienza,& piudieff

ciatta ne prego il con l'ha gellato, Croce, di perche no ciano.

Confe moscopa licatena alia na p inguna, liacena ce fione, ces carutal;

due L'in

Spirituale.

375

Ringratiare Ringratieral il Signore di quello, che pati in tutti questi passi per amor tuo.

Imitare Risoluiti d'imitar Giesù po tentissimo, e caminar appresso lui per

che regnerai con esso lui.

Dimandare Le dimanderai di poter conoicere questa santa uitti della patienza, & molto desideraria, ma moito piu di esfercitaria.

NON folamente il Signore sop- Quarto portò ognicola, che li su detta, punco. e satta nella sua passione, ma ancora prego il padre eterno per coloro, che con l'haucano trattato, percosso, stagellato, coronato, & inchiodato in Croce, dicendo, padre perdona loro, perche non sanno quello che si facciano.

## ATTIONL

Confusione Risguarda il dolcissimo, e pa rentritimo G esù, Signor, & Re della Gonia, come mon attende alla sua pena, non risguarda al asua ingurra, ma ha a dore, il chi hadolore, ha compassione di chi li da passione, cerca di dare la una eterna a curi da la morte. Consondasi adunque l'impagiente percatore uerme.

rai con-

in tutta
e iufinite
ernito, e
persone,
in tutti
ialmente
notte, &
ato dispi
entò, no
on uoser

mento có

iu patire
Creato

Creato

fa poteus

za di quel
(credo)
nicofa uo
non l'hai
ati del po
bbi timo

est uirtà

fempio di

tai hairere

Rine

nuchominabile, cenere e poluere nolifimo, perche non fulamente no prie ga per quelli che gli han fatto dispiacere, ma unol fat uendetta, li defidera male, & se ne rallegra se l'han ricenuto, prolonga di far la remissine, non li può aedere senza risenzirsi, & alterarsi, & sempre porta il cuore pieno di amaritudine & odio pestifero.

Ringratiare Rifguardando il dolcifitmo cuore di Christo, lo ringratieral dell'amore, pietà, e charità, con la quale perdonò a i suoi crocifissori, & a te con rutti li peccatori:

Imitare St come piace a te, che il Signore, ti perdoni, cost anco ad efsempto suo, perdona a quelli che ti haano offeso, e satto alcun dispiacere.

Dimandare Le dimanderai di poter ti contondere, e dolore per li tuoi poc cati di poterlo ben ringratiare, & mol so più di poterlo imitare.

Quineo punto. Luc. 21 L'imamente mouati l'inuitiffima patienza di Chiisto, laquale ti dimostio stando in Groce tre hore viuo, pendendo in quella da tre chiodi, udendo l'ingiurie, che li Pontesici, Scribi e Fatise:, li soldati, & il mal ladrone, le diceusno. Incomprea fibile fiblic e corpo puncia na. E dolori rire: F fia reni terno I

reded il fangui il fangui tu fiima gue, el lu farai y rera put il pecca il pecca fe non a lo, % farai

Conf

Ringra Gicui, po tioniza a: uita piur linto, noi il fano di go fiblic era questo dolore, che nel ino corpo il Signore patina, ma molto più era quello, che nell'anima sentina. Et fina'mente essendo in tutti li dolori patientissimo, si contenta morire: Et inclinando la santissima tessa rende lo spirito nelle mani dell'esterno Padre.

#### ATTIONI.

Confusione Christo posto in un ma re de dotori perde la fama, l'honore, il sangue, la uita, & quanto hauca, per non perder la patienza, accioche tu Rimassi questa uirtù tanto quanto stimatesti la fama, l'honore, il sangue, e la uita di Christo; perche se tu sarai patiente, e mortificato, ricupe rerà prima te, che ti hauca perso per il peccato, e doppo tutto il sopradetto. Et uiueado nel cuortuo con uero amore, tu non attenderai ad altro, se non a i honorarlo, lodarlo, benedir lo, & seruirlo sin uerità.

Ringratiana, VI rendo gratie dolce Giesu, perche u dendoci imparar patienza non ui sete curato in tutta la uita patirete necessaria per la nostra sa lute, no i aumerabili psecutioni, & nel fane di alla esser come sommerso nel-

e inetentete no rie to dispiali desidel'hantirentispiarilentistall cuo-

o il dolo ringraaricà, con ocinflari,

to petim

te, che il ner ad che ili che ti n diipia-

it dipoter lituot 1. C arc, & mol

inuitission, laquale e tre hore atre chioi Pontesiati, & il acompresa fulle 378 Prattica

de profondissime acque delle tribula tioni. Et perche innumerabili sono flati li nostri trauagli, e dolori, innumerabili siano le gratie che ui rendo, pregando tutti li beati spiriti, che sup plischino per me inhabilissimo, non solamente a ringiatiarui, ma ne anco a poterui pensare.

Imitare Non aspettare, che ti uenghi dal Cielo questa patienza, perche assai ti ha dato l'eterno Padre, da doti l'unigenito suo sigliuolo per uero essempio, e maestro d'ubidienza. Va adunque, & sa secondo lo essempio, che t'ha dimostrato sul Monte Calua

cio, & farai patiente.

Dimandare Priega il Signore, ti
dij l'amore della Croce d'abbracciar
la, & gustare il suo dolculumo finito
di patienza, laquale ottenendo per li
meriri della sua passione, e morte,

hauerai in quetto mondo la pace, &

(250) (450)

SESTO

R(

Per ac

015

# ROSARIO DELLA VITA

del Signore.

Di quindeci punti.

Per acquistare, & addimandare la usriù della humiteà.



Sabbato.

Volédo il Signore liberare l'huo mo dalla seruitù del Demonio punso.

mella quale era entrato per uia di sua perbias

tribula ili fono i, innurendo, ,che sup o, non ne anco

tiuena, perdre, d2 per ueienza. Va Ifempio, te Calua

hore, ti bracciar o fruito do per lu morte, pace, &

SESTO

Las. I.

perbia, discese dal Cielo per sarsissio mo, a uestirsi come seruo di questano sira carne, e leggendo per madre la Beata Vergute Maria, laquale era di prosondisima hamista, e basezza appresso di se stessa. Ilche lei significo da cendo: [Respexit humilitatem Ancil la sira, ] Come se dir nolesse, ha risquardato il Signore, & s'è compiaciuto nell'humilità, e bassezza della sua serua, & però l'ha eletta per Madre.

#### ATTIONL

Dolere Primo ri dei dolere, perche la luperbra è Hata la cagione, che l'huomo perdeffe la gratia, & fosse lerno del demonie, & loggetto al peccaro. Secondo, perche in necessario, che'l figlinol di Dio, fi humiliolle a pigliar carne humana, & farti come ieruo arlifimo, per dar rimedio a tanto gran male. Terzo, perche tu camini per le pedare de l'huonio accchio, & per la ma luperbia hai perlo con lui infinite gratie. Quarto, che per quello, untio non hai concepnto Chuito, spiritualmente nell'tuma tua, ne lo riceuciai, fe nen abbraci la fanta humilta.

RILL

Ringra re, peren, crift, prof. Beata V. ci ha ritu feruitù da & factoci Dio.

Offerire & delta B: uolontà, p te, h: u 1lo brami, tutto cuo

Dinan no de l'on tha fuperb re la brucce spiantació c ra dell'hun la.

 fa filmo gu. Hann madre la ale cradi Bezzaap gnifico di can Aricil Dio. , hariin no12014-della ina

Ringratiare Ringratieraill Signore perche non s'ècurato per faluarei. coff, profon lamence humiliarli, & la Beara Virgine, che per la tua humifeà ci ha risuperato la gratia, liberarri di seruitù dato la uita aperto il paradilo & fattoci ritrouare. & far pace con

Offerire Con l'humiltà di Christo, & della Beata Vergine offerirai la tua uolontà, protestadoti molt Bi nº uol te, che unoi effer humile, le defideri lo brami, lo cercherai, e procurerai di tutto cuore .

Dimandare Dimanderai pordono de l'officie fatte al Signore on la tha superbia, & che ti facer conoserre labruttezza di quetto nitio, por spiantatio da l'anima rua, & la bellez za deil'humilta per radicarla in quel la.

1 Ssendo uenuto il tempo, che la Secundo Beata Vergine, parto ill'ail Sal- punto. uat nedel Mondo fu necestarto, che Luc. 2. an lafte da Nazarete infino a Bethlaem, per uoler compire il coman lamento, che haucafatto Cefare Augufte, al quale nolendo il Signere, & la sua Madre santissima udice, & humiliars, furno contenti esfer descritti, come naffalli di Cesare, e

LU

342410

e, percine

, che i'-

felle ler-

al neces-

ccellatte, milistie a

farli come rimedio a

perche in

sun'o fitte

hai pello

112710, che

Coscephico

Beli willia

en ibbract

382 Prattica di pagare il tributo, come gli altri.

#### ATTIONL

Delore Habbi dolore, primo perche il S grote per liberarci dalla seruitù del de monio, su recessario, che suste descritto come seruo, e uassallo di Cesare. Secondo, perche tu non sei ancora descritto tra li uassalli di Christo, quali seno gli humili di cuo re, & però non gli puoi pagare il tributo de l'amore, honore, e riuerenza che li deui. Terzo, perche siu adesso sei stato in pericolo di perdere il regno dei Cielo, (ilquale è de gli humili) poiche non sei stato mel numero di cestoro.

Ringratiare Lo ringratierai, perche ha notato per amor tuc effece descritto come f ruo, e uaffallo, in terra, accioche il nome tuo fosse descritto come figliuolo di Dio in Ciesto.

Osferire Offerisci l'humiltà di Chri Ro, Il camino, & l'ubidienza della Vergine, & il tuo cuore deliberato di accettare, & abbracciare ogni seruitio, ufficio, & comandamento, etia ui le, e basso, che da ogni persona, e spe tialmente da tuoi superiori, e maggiori, ti sose ordinato. Diman tà, di que descritto & humili

R Ifgu ma c tiuit kalla di est nn poco di pouerissimi cusimi pai

Dolore

il Signore doperam ma mileria hone , & farli quelle condo, pe per il fred ta, &inco perche por li per il suc conquesti Bo,e ferun che Christ te, ne ui n uentinon fo le come que şuo fizil Pic Spirituale.

Dimendare Le dimanderai humiltà, di quella che ti faccia degno effer descritto nel numero delli suoi serui,

& humili di core.

R Isguarda l'humiltà profondissi. Terzo ma di Christo come nella sua na punso. tiuità si contenta nascere in una Lus. 3. salla di esser posto nel Presepto sopra un poco di sieno, esser insasciato con pouerissimi panni, e uistato da sempli cismi pastori.

ATTIONI.

Dolore Primo ti dolerai, uedendo il Signore, & Creatore di tutto'l nio do peramor tuo ridotto in tata eftre ma miseria, sforzati haueeli compasfione, & con la Vergine santissima farli quelle carezze, che potrai. Secondo, perche Christo piange, non per il freddo che sente, ò per la poner tà, & incommodita che patisce, ma perche pochiffimi sono quelli, quali per il suo essempio si humiliano, & con questi semplici pastori lo uisitano, e feruono di cuore. Terzo, perche Christo non è ancora nato in te, ne ui nascerà, se prima non diuentinon solamente humile, ma uile come questa italia, & che il cuor çuo ha il Presepio, & l'intellerio. 🏖

Pi

altri.

imo per-

falla fer-

irio, che

uaffalle

e tu non

fizili di

lidicko

re il tribu

fin'adeffo

ere il re-

legli hu-

el nume.

i, perche

ffere de-

fallo , is

o foffe de-

10 In Cica

ltà di Chri

enza della

liberato di

ngni serui-

nto,etiá ui

rsona,e spe

ri, e mag-

384 Prattica l'afferto li doi animali.

Ringratiare Lo ringratierai, perche non folamete ha noluto farsi hummo per amor tuo, ma per darti essempio d'humiltà, nolse nascere in una stalla in tanta bassezza, & estrema usità.

Offerire Poi che Christo non ti dimostra altro in questo Presepio, se no humiltà, e patire per amor tuo, cos an cora tu non gli offerirai altro, che uolerti humiliare, e patire per amor suo.

Dimandare Le dimanderai humiltà, e poter diuentar bambino, puro, semplice, & innocente per amos suo.

Quarto 1. 16. Luc.2. Ottauo giorno dopo, che il Sinore nacque, uche effer ci reon caro, & ubidir alla Legge, non effendo obligato, pigliando il legno di peccatore, & effer stimato, e tenuto da tutti per tale, dandoci in questo esempio di perfettissima humilià, & ubidienza.

# ATTIONL

Delore Primo hauerai dolore del dolor grande, che patina il sant silmo bambino Giesa, pensando che no ficura di lore delli efficacioni che il pre flo ni nesi me si lui ciola pore Terro, pe efige che fo a perqui

Ringree.
to importe
te, Salua
cuconcifo
tore per i
noicendo l
che ti ha di
nuto che ti l
rai, & invit
il l'inule pe

Offerne effect area in , da effet tione from hereits par h, & la tace of process, & com and a company of the co

Chin.

Spirituale.

fi cura di sopportare l'eccessivo coloce della Circorcifione, per darri essembio di hum Irà. Secondo, perche il pretie filimo sangue di Chriflo non è apprezzato dal superbo, ne meao li giona, se ben una sola gocciola potena lauare tutto il mondo. Terzo, perche sempre hai fuggito, efuggi esser mortificato, e circoncifo. & per questo non hai acquistato la uirtu de l'humiltà.

Ringratiare Intenderai primo quan to importa, il figliuol di Dio, Signore, e Saluator del mondo ueler effer circonciso, e pigliar il segno di preceatore per i peccati per i peccatori, e co notcendo la profordissima humiltà, che ti ha dimostrato, & l'amore infinito che ti ha portato, lo ringratierai, & innicerai tutte le creature à far il simile per te.

Offirire Osferirai il tuo cuore per ester circonciso da souerchi pensieri, da efferti terreni, & dalla intentione fterta la tua lingua dal fonerchio parlare, e rutti gli tuoi fenli, & le tue opere da ogni occasione di peccase, perche cesi ci chemigliciai alli neii humili, c meiufi-Cari.

Dimandere Peril man de our, che indo che no Chinica pari, per in la relevant, e

na ftaila 11113. nor si diiju,ie rő o, cefi an che nomoriuo. erai hubino, pit-

per amor

, perche

ihu mo Mempio

cheil Siercircon on ellenlegan di , e renuto in queko umilia, &

dolore del it last Ci-1

Prattica

aolcissimo nome di Gielu che gli fu imposto, per il sangue sparso con insimito affetto di amore le dimanderai humiltà.

Maint s france. Hac. S.

'Humiliffimo Giesù effendo fat-L to grande, non solamente si humilio, & fu ubidientiffimo a San Gio fefo, & alla Beata Vergine, ma (dice il Santo Euangelio)che erasuddito a lo ro. Il che uuol dire, che perfettissimamente faceua la uolontà loro in tutte le cose con uera humiltà, & ubidienza.

## ATTIONL

Dolore Potrai hauer dolore, Primo se pensarai minutamente con quanta humiltà il figliuol di Dio A trauagliaua per far quello, che gli era comandato. Secondo, perche gli sudditi, quali per giuffitia deuono es fer sudditi, vogliono effere maggiori de'loro maggiori, in pensieri, parole, & opere incominciando da Lucifero con tutti i suoi leguaci. Terzo, ti delera delle volte, che ti sei disco Rato di far la nolonta de tuoi maggiori, e Superiori.

Ringratiare Si come il Signore, estenue suddito a san Gioseso, & alla Vergin uolte, la & ti prep: pere.

Offerir Christod tuos infer mamente Dimanda gratia di co e cercar a lontà, ilc quato è b Spogliand dott de la doti di qi

SECO

fare li yer.

gion, , dic

di eller lat Signoredan della humil e gli fie on infinanderai

ndo fate te fihu-San Gio (dice il ito a lo ttiffima o in tut-

& ubi-

ore, Priate com di Dio A , the gli perche gli deuono ef e maggiofieri, pa. do da Luaci. Terzo, ti sei disco tuoi mag-1 Signore,

lefo, & ale

13

Spirituale. la Vergine santissima, fece infinite uolte, lo ringratierai con le parole, & ti prepa erai ad imitarlo con le opere.

Offerire Ti offerirai ad e ffempio di Chritto di humiliarti per amor suo a tuoi inferiori, & di effer perfettiffimamente foggetto a'tuoi Superiori.

Dimandare Lo priegherai, che ti di gratia di conoscere quanto gran male e cercar a te steffo, & far la tua uolontà, ilche è proprio de'superbi. Ee quato è bene scordarti del fatto quo, spogliandoti del fatto tuo, spogliandoti de la propria volontà, e vestendoti di quella d'altri, come soglione fare li ueri humili, & ubidienti.

#### SECONDO ROSARIO dell'Humiltà.



ON uoleua l'humile Gionanbattista battez- punto. zar Christo nel fiume Luc. 3. Giordano, conoscendo est re di lui mag-

giore, & che non hauena dibisogno di ester hattezzato. Ma nolendo il Signore darci perfettissimo essempio della humiltà, dissea Gionanbarusta

((c

seben gli era inferiore )che lo battezi zafie, perche cosi era necessario sare per compire ogni giustitia.

## ATTIONL

Delere Primo babbi dolore della perionadi Christo, di quello che ha patito in questo misterio, per darti el semplo di perfetta humiltà . Secondo perche quelli che sono superbi , no si ceuono la gratia del Spirito fanto, ne odono la noce del Padre, & suoi ragionare con li semplici, & humili per che nonfi ritrouano nel Giordane, che unel dire, discendere, shaffaisi, & humiliarli. Terzo, perche tu hai fatto controad ogni giultiria, non effendo stato ubidiente a Dio, & a'tuoi Siperiori,& che Christo per compine ogni giuftitias'ha humiliato a fuci inferiori.

Ringratiara Lo ringratierai perche per impararti humilta, nolfe andare al Giordano, humiliarii a Giovanhat tilla, & effer battezzaro con li peccatori, fantificando l'acque per lauari peccati per il fanto Battefimo.

Offerire Offerirai l' humiltà di Chrino, & li meriti di S. Grouambas gifta, tifta, con l gliata d'o thua di ne

Diman che laui l perbia,nel fua humil

Rigua Signo can, e pecci ua con lor fuperbi fei no contro do il mani mile fua c le conueri dalena, Sai a infiniti a

Æ

Dolore S
re, Primo
detrattioni
cando la fali
doct effemp
condo, ti
fino adeffo
flato pinal
datione di
tagionamen

Spirituale. 889

tista, ton la tua uoiontà, acciò fia ipogliata d'ogni sua essistimatione, e ue-Rita di uera humiltà.

Dimandare Priegherai il Signore, che laui l'anima tua macchiata di superbia, nell'acque profondissime della fua humiltà.

Isguarda con quanta humiltà il Secondo Signore connersaua con li publi punto. cani, e peccatori, ragionana, e mangia ua con loro famigilarmente, se ben li superbi scribi e Farisei mormoranano contro di lui, de'quali non si curan do il mansuctissimo Giesu, con l'humile sua conversatione, e soaui paro le conuerti Mattheo, Zaccheo la Mad dalena, Samaritana, donna adultera, & infiniti altri.

ATTIONL

Dolore Saria bene, che hauesti dolo re, Primo delle mormorationi, e detrattioni, che patina il Signore, cer cando la salute de l'anime nostre, e da doci essempio di humilta, e pietà . Secondo, ti delerai molto, perche fino adesso per la tua superbia sei stato priuato della dolce conuersatione di Christo, delli lunghi, ragionamenti, e conuiti che suol fare

inpite -211161 10rai percho 'e andare 316,221,265 I li peccaer launi i tlimo. umità di jionambar. 11/12)

o batte &

nio inc

re della

o che ha

r darti ci

Secondo

li, roit

fanto, ne

Ri fugi 12.

umili.ger

nordance

Marli, &

hartatto neflendo

2015: .6.

tare con gli humili di cuore.

Ringratiare Ringratierai il Signore, perche ti ha aspettato tanto a peni
tenza, & che non cessa batter alla por
ta del tuo cuore, per entrare, cercando mille uie, e modi per conuerirti,
& impararti l'humiltà

Offerire Offerirai tutto questo che il Signore sece, e disse per conuertire, e tirar a se li peccatori: & tu, con uno di quelli ti offerirai, acciò sij tirato, e conuertito da Christo in uera hu-

miltà.

Dimandare Confessa al Signor che sei peccatore; & (poi che uedi) che uolontieri uà a casa loro, & conuersa con loro, priegalo, che uenghi nel cuor tuo, & ti dia la perfetta humiltà, & non ti abbandoni, come sece li superbi Scribi e Farisei.

Ter 70 PRohibiuano i Discepoli molti, punto. Per offerinano al Signore i suoi Luc. 10. putti piccolini, acciò li toccasse, e benedicesse. Ilche dispiacque a Christo, & però disse a suoi Discepoli: Guardateui di non impedire ne prohibire, che li piccolini non uenghino a me, perche il Regno del Ciclo è di costoto, e di quelli che sono simili a loro.

Sando gli ha un'ani a Christo nedetta, innocent. ti Dilcepo potrai far r un bambin li farai fim tà, non po Cielo. T to humile beneditti gli humil nolco cor mili.

Dolore

Ringrati.
perche uh
te come ha
del Cielo
colino pe
dio, & ui
per natura
Offerire
putua, ne f
me uno di
humila, j

fto,e deisi perbia,& m mitij che m Signoto a peni ralla por cercannuerirti,

uesto che uertire, con uno ij tirato, uera hu-

ignor che ledi ) che conuctia enghi nel humiltà, fece li lu»

li molti,
nore i suoi
casse, e bea Christo,
di: Guarprohibire,
ino a me,
è di costonili a lore.

li a lore

Dolore Potrai dolerti, Primo pen. fando gli infiniti impedimenti, che ha un'anima innanzi che possa arriuar a Christo, per esser da lui toccata, benedetta, e santificata poi che li putci innocenti son'impediti sino dalli san ti Discepoli. Secodo, pensando come potrai far mai tu per diuentare come un bambino, piccolino, poiche se non li sarai simile per humiltà, e semplici tà, non potrai entrare nel Regno del Cielo. Terzo se sin'adesso non sei sta to humile, hai perso molte gratie, e benedittioni, che Christo suol dare a gli humili, & il Regno del Cielo, conosco come cosa propria de gli humili.

Ringratiare Ringratierai il Signore perche ti ha dimostrato chiaramente come hai da essere, acciò il Regno del Cielo sia cosa tua propria, cio è pie colino per humiltà, & hauere per studio, & uirtú, quello che il putto ha per natura.

Offerire Poiche tu non hai humiltà purità, ne semplicità per offeririi come uno di questi bambini, efferirai l'humilta, purità, e semplicità di Christo, e de i suoi Santi, il suogo della superbia, & malitia, doppiezza, & altri uitij che regnano in te.

N a Di-

Dimandare Le dimanderal di peter dinentare putto piccolino, ifinocente, puro femplice, & humile.

Quarto punto.

Ssendo ritornati li settantadoi di saspoli, da predicare, con allegre za dissero: Signore, oltre delle molte persone che habbiamo conuertite, an co li demonij ci ubidiscono. Allhora Giesu essultando in spirito disse. Vi benedico, lodo, e ringratio Padre eter no, Signor del Cielo, e della terra, per che hauete nascosto questi secreti ma sterij alli sapienti, & prudenti, & gli hauete riuelati a gli humili, semplici, e piccoli appresso loro medesimiti

ATTIONL

Dolera Doueriamo dolerci. Primo. perche Christo ha causa di dolersi, ue dendoci superbi, & non d'essultare, non essendo humili come li santi Discepoli. Secondo perche (non hauendo questa santa humiltà ) ci sono state nascoste infinite gratie, che alli humili si concedono, & per la superbia siamo stati prini della cognitione delle cose diuine. Terzo, doueriamo dolerci, & anco temere, che non sia in noi alcun ramo di superbia, perche si come li demonti sono ubidienti, & subditi a gli humili Di-Scepos VI

scepoli,ce

Ringvan
tie con C
che gli hi
tultiffimi
gratie, e c
di discacci
prudenti siano grat
il tutto d
Offerir

Dimme tà per po Corre de di quella, somigliera li humili

plicità d

poli, con

politoro, in a ciò si specci mente, pi Imparate to sa hum quicte, e r

ai di poio, inno-

intadoi di nallegre He molic ertite, an Allhora lisse. Vi adre eter terra, per ecreti mi nti, & gli , sempli-

medeli-

Primo, lolersi,ue 'effultare, Canti Dia (non ha-) ci sono e, che alla rla superognitione doueriaiere, the di supernontj sono umili Di-Iceposcepoli, cosi li superbi sono ubidienti,

& suditi alli Demonij.

Ringratiare Renderal ancora grarie con Christo all'eterno Padre, per che gli ha piaccinto nascondere gli oc cultissimi secreti dalla santa fede le gratie, e doni spirituali, con la potestà di discacciar i demonij alli sapienti,& prudenti superbi, poiche non ne rede riano gratic a Dio, non riconoscendo il tutto dalla sua mano.

· Offerire Offerirai l'humiltà, e sem. plicità delli santi Apoltoli, e discepoli, con la tua nolontà per seguitar.

Dimandare Le dimanderai humil. tà per poter dare allegrezza a tutta la Corre del Cielo, uedendoti uestito di quella, perche con questa uireu afsomiglieraia Christo, & alli S. Aposto Li humili di cuore.

Olendo il Signore dar a gli A: postoli, & a tutti noi in persona panto. loro, un uruo essempio di hamiltà, ac ciò fi specchiaffero in quello continua mente, prepose se stesso, dicendo: Imparate da me, perche fon manfueto, & humile di cuore, & ritrouarere quiete, e riposo a l'anime uottre.

Duinto MASE, 20

#### 394 Prattica ATTIONI.

Delore Ti potrai dolere, Primo per che Christo per uoler impararci humiltà, ha infinicamente patito nell'ho nore nella fama, & nella uita; niente dimeno il superbo non s' inclina imparar da lui. Secondo, perche non hai seguitato Christo per tuo Maestro, mail mondo, la carne, & il demonio, da quali sei restato ingannato, perche promettendoti riposo, pace, & quiete, ti han donato tutto il contrario. Terzo, perche adesso uolendo imparar humiltà da Christo, è neccstario prima molto tranagliare a desimparare tutro quello che hai imparata dalli nemici di Christo.

Ringratiere Ringratierai il Signore, peiche per amor nostro s'ha ucluto sar un' essempio, e specchio d'hu miltà, non si curando sbassarsi sino alla moste ignominiosissima della Cro

ce.

Offerire Ti Offerirai anco alla Schola di Christo, & di leger il libro della sua uita santissima con acceso de fiderio d'imparar humistà, e tutte l'al tre uirtù.

Dimandare Le dimanderai la uera pace riposo, e quiete, che in questa uita, e nell'altra è concessa a gli humisi dicuore.

TER-

TER

conobbe of forza far su fuggi fuerebbor molfero di andò i

Dolore Aon doler Aon doler Amo Gie ciar spon the tunc mo per a ge solo, & militumo matori de 20, perche spine del faral coror gli humili humi

## TERZO ROSARIO dell'humiltà.



. 8.

Oiche il Signore fece
quel frupendo miracolo di hauer fatiato cinque millia persone con
cinque pani, e doi pesci
le le turbe lo uoleuano per

conobbe che le turbe lo uoleuano per forza farlo Re. Perciò l'humile Giesu fuggi solo nel monte, doue nol ha Ionn. 6. uerebbono ritrouato: ma quando lo molsero coronar di spine per scherzo, ui andò uolontieri.

#### ATTIONL

Bolore Come potrai anima mia aon dolerti, primo, uedendo il doleis smo Giesu suggir l'honore, & abbrac ciar spontaneamente il dishonore; & the tu non pensi far almeno il medesi mo per amor suo Secondo, perche su ge solo, & non è chi accompagni l'hu milishmo Giesu essendo infiniti gli a matori della propria eccellenza. Terzo, perche suggendo tu la corona di spine, del patire, & esser auilito, non sarai coronato di quella di gloria con gli humili in Paradiso.

N 4 Rin-

acceso de tutte l'al

rimo per

rarci huo nell'ho a ; niente

clina im-

e non hai

Maeltro ,

monio,

& quie-

ontrario.

do impa-

ecessario

esimparagrata dalli

I Signos'ha unhio d'hu

Harli lino

dellaCra

anco alla

rai la uehe in quecessa a gli

TER-

Prattica 396

Ringratiare Ringratierai il Signore perche effendo lui Re de i Re, Creator, e Signore di tutte le cose, uolse effer Re de disonori, morendo in croce coronato di Spine, tutto per amor tuo, acciò diuentaffi humile.

Offerire Offerirai la tua memoria intellerro, e uolonta, & tutto quanto hai, quanto fai, e uuoi, con il regno de l'anima tua, acciò Christo regnisolo, come uero Signore, & patrone di quellas sunt Service in tel per . . . . ise

Dimandare Le dimanderai, possi winere in questo mondo come fora-Aiero , e peregrino , e fiffar gli occhi. della mente nella celefte patria, dicen do speifo quel le parole, Adueniat Re gnum tuum, perche cofi faria uero hu mille.

Secundo CI Come il Signore l'ultima sera punto. Iche fu preto ci latcio un segno di Ioan. 13 infinite amore, cofi anco ci nolse lasciare un'effempio di profondiffimat humiita. Et però cinto di un lenznolo, ingisocchiato in terra, nolle la ar. i preat de gli Apokoli, & specialmente quei di Giuda, che l'hauva a ; adire : & diffe , Discepoli miei, io essendo nostro Signore, & mactiro, ui ho dato chempio di

humiltà sbaffande 1 piedi l'

Dolore to la mae & l'ufficie re, haue ellempio iczza de Mato Supi to ancon: mente, n di. Tei zu Water ha accio cu in meno tu fa lo che lui zimore, contrario

dalui, Ringras. ellendo 1 Dio, el'it Eul mini cr Le:uoliè co di jeruo uil mertilinipe

Offerire ( क्षामिन है। Spirituale . 9397

humiltà, accio facciate il medesimo, sbassandoui in tutte le cose sin'a lauar i piedi l'un de l'altro.

#### ATTIONI

Dolore Primo hauendo confideraso la maesta, e grandezza di Christo. & l'ufficio uiliffimo che si pose a fare, hauerai dolore, poiche per tuo essempio uolse in tanta estrema bafsezza descendere. Secondo, se tu se i fato superbo come Giuda, non sei ka to ancora lauato, ma Christo interior mente, ne nieno farai, fe non ti emendi. Terzo perche il tuo dolculimo Sal natore ha prefo infinitt mezzi, e nie. acciò tu imparalli humiltà, mente dimeno tu fai tutto il contrario di quel lo che lui desidera date. Però habbi rimore, nell'altra pita non riceui il contrario di quello che un desideri da lui.

Ringratiare Lo ringratierai, perche effendo il Signore uero figliuol di Dio, el'iriessa cosa col Padre, nelle uni mani era il dominio di tutte le co le molte con le ittesse mani sar ussicio di seruo ushisimo, lauar i piedi de pomerissimi pe scatori.

Offerire Offerirai la profondissima

N 5 la

Signore

, Crta
e, uolfe

norendo

, tutto

taffi hu-

quanto quanto gno do ni solo, rone di

, possi he forali occhi ia, dicen raiat Re tero hu

ima fera
fegno di
aolie ladulima.
lenznofe la ar
tpecialnauca a
oli mier,
ore, &c
mpio di

198 . Prattica

la uita, & in quetto milterio ti dimo-

Dimandare Dimanderai al Signore gratia, che per li meriti della fua profondissima humiltà siino lauati, non solamente i piedi de gli affetti terreni, ma anco le mani, e la telta, cioè le tue opere, & la tua intentione, acciò fij uero humiles

TerZopu P Ensa anco a l'humiltà, che il Simarissima passione, lasciandosi legare, Mat. 27 menare, accusare, e percuotere come uilistimo, e scelerato malfattore: & no essendo contento di questo uolse esser stimato peggiore di Barrabam, con tentandosi che fosse liberato, & lui in mezzo de doi ladri, come capo di quel li foste crocifisto.

#### ATTIONL

Dolore Habbi adunque dolore.Primo confiderando quanto costano cari al figliuol di Dio gli essempii di humiltà che ti ha dimostrato, poiche per dartela ad intendere ha patito crudelissima passione, perso l'honore, la fama, & la propria uita. Secondo, perche tu ti contenti liberar Barrabam superbo, leditioso e condenmar Chr. do che n liato, el e de'snoi nontihi feffando go, & fe ta, e patie fiffo , 20 manda m: meco in Ladrone

Ringra (anima, Taci piu t Rupore tiuoltera spiriti del debite gra ignoranti aima part flo, &d gratia ale Off:rire te ut Chi humità,c

hadmolt Dimana netelaust natione d gnore, the della fua p Signore a fiia proati, non tti terreesta, cioè ione, 20-

ti dimo-

he il Sia la fua afilegare, ere come core: & no uolse elabam, con & lai in odiquel

olore.Pristano cari ou di hu-, poiche ha patito ol'honoa. Seconverar Bare condennar

nar Christo humile, e mansueto, quan do che non uuoi patire, esser humiliato, e fuggi l'essempio di Christo, e de'suoi Santi. Terzo, perche se tu non ti humili col buon Ladrone, confessando che sei degno di ogni cattigo, & se non muori per nia di humiltà, e patienza a canto di Christo croci fisso, accettando la croce, che ti manda mai udırai dire, Hoggi farai meco in paradiso, si come udi 11 buon Ladrone.

Ringratiare Che gratie renderai ( anima, che quelto passo consideri; ) Taci piu presto, e piena di marauiglia, estupore serra la tua bocca, & così riuolterai a tutti gli Angeli, ebeati spiriti del Cielo, che loro rendino le debite gratie per te, poiche tu sei ignorantifima a confiderare una minima particella dell'humiltà di Christo, & da l'intutto inhabile a render gratia alcuna per quella.

Offerire Offerirai la Passione, e mor te ai Chiito, con la prefondissima humiltà, che in quella chiaramente ti

ha dimofraro.

Dimandare Posche Barrabam rice. uete la ulta per l'humilia, e condennatione di Christo, priegherai il Signore, che tu similmere per la meriti della fua profondiffima humità pof-

: 1

Prattica fi ricevere uita di gratia in quelo mo do e di gloria nell'altro.

punte.

Ensa come Giesú Agnello man-Quarto l'inettilimo, & humilillimo, hauendo udito la fencenza della morte abbracció per amor tuo il duro legno della Croce, esbaffatofi in ter-Ioan. 19 ra humilmente se la pose sopra le sue spalle, lasciandos uolenzieri menare da quei carnefici fin'al Monte Calnario per effer facrificato in quello per la saluatione del Genere huma-

## ATTIONL

Dolora Habbi dolore , Primo , perche l'innocentissino Giesii è condannato. & si sbaffa sotto il grane pefo della Croce, per liberar il peccafore daile pene, quali con il superbo Lucifero meritana. Secondo, dolendori habbi timore, perche se un legno nerde, come era Christo che fi pregaua, per humilta fino alli carnefici che lo menanano a motire, fi taglia, è sega con tanta passione, che fifara d'un troncone secco, duto rigido, e superbo, come è il peccato-

Ringratiare Vi sendo gratie del.

ce Gieft humilta dellent anco po. le trauag gellato caffate, menared alla mort

Offerir lonucii mandara leguitar. uatio, 12.

Dima 12, 8 51 te nelle n uidenza.

50 morto, ( COMPONE fin alle -permitical الانتال. ٥١ da,chari lui con la Parci Bur Spirituale.

401

ce Giesu, pe che uolendo imparar humità accettasse uolentieri la crudel sentenza della morte, e trolessi, anco portar la Croce con incredibile trauaglio, e fatica del uostro slagellato corpo, & delle spalle tanto fra cassate, con lasciarui (per amor mio) menare come agnello mansuerissimo alla morte.

Offerire Ti Offerirai accettar noz. lontieri ognicroce, che il Signore ti mandara, con animo di portarla, e feguitar il Signore fino al Monte Caluario, e morire con esso lui in quel-

la.

Dimendare Le dimanderai humiltà, & si poterti raffegnare intierament te nelle mani della fua fantifima prouidenza.

VILtimamente il Signore se ben Quinto s'era humiliato in farsi hummo, topiano. morto, (come se drquesto don fosse contento) uolte ancora descendere fino alle inferiori parti della terra, perusheare, e liberare i Santi Padri dal Limbo, canando da quello la preda, che il superbo Lucisero tencua, e lui con la sua profondulima humilià hauca guadagnato.

tie del-

cko má

lo man-

no , ha-

la mor-

duro le-

inter-

ale fue

mena-

nte Cal-

quello

huma-

Primo ,

ranche-

il pecca-

Juperbo

, dolen-

le un le-

to che fi

licarine-

re, fit2-

ne, che

duro ri-

peccaro-

#### ATTIONI.

Dolore Habbi dolore. Primo, Vedendo, che Christo nella sna natiuità, nella uita, e morte, & anco doppo quella, sempre su accompagnato con questa uirtu dell'humiltà, & che tu tanto poco cura hai di seguitarlo. Secondo, perche non è persona, ufficio, ò luogo tanto basso, e uile, che il Signore per liberar un'anima non ui descendesse, fuor della superba uolontá: di modo, che se Chriito s'è sbaffato fino all' inferno, non descendendo nel cuor tuo, è segno, che è più horribile, & abomineuole de lo inferno, essendo superbo . Terzo habbi dolore, e timore di non re-Rar perpetuamente legato nell'ofcura carcere del uitio maledetto della superbia, doue non descenderà Chriflo, per liberarti, se tu prima non ti de liberi di humiliarti.

Ringratiare Vi rendo gratie Giesti mio dolcissimo, & ue le rendino. meco tutte le creature i poi che non essendo in terra più luogo, che ui po tessino sbassare, uolestiuo ( per amor nostro, & per impararci questa santa uirtà de l'humista) descendere sin' a l'abssilo de lo inserno, per uistare:, elitendo u Angelo tú.

Offeri & mille ofcuro, dandom diffima h tete desc the per dal Cief della Ci dell'infe

Dir

( Giest

person! laconfide priaeffift Quando tenebre ! uedere il Quando anima m l'amor pr dalcerca Deh Sign mio' Bol milaldat diffime to Penlare, S no & que Spirituale.

re, eliberare gli antichi Padri, po-

tendo uoi far questo ufficio per uno Angelo, ouero per propria uirtú.

Offerire ui offerisco per questo, & mille uolte ui offerisco il cuor mio oscuro, tenebroso, & infernale, confidandomi, che per la nostra profondissima humiltà, & pietà ui degnarete descendere ancora in quello, poi che per uolermi saluare, sete disceso dal Cielo in terra, sino alla morte della Croce, e fino alla profondità dell'inferno.

Dimandare Quando adunque (Giesu mio dolcissimo) uenerete per rompere, & fracassare le potte del la confidenza di me stesso della propria essistimatione, sapere e parere? Quando entrarete dentro l'oscure tenebre de l'anima mia, & mi farete uedere il mio profondissimo niente? Quando liberarete questa pouera anıma mia dalli strettissimi nodi de l'amor proprio, & delle creature. & dal cercar me stesso in tutte le cose: Deh Signor mio, Giesù mio, Dio mio, non mi lasciate ui prego, non mi lasciare star più in quelte profondissime tenebre di uedere, udire, pensare, & imaginar creature. Maoia no & queste, & quelle a me, accio ta-

gliati

10, Venatiuico-doppagnato & che tarlo. rfonz s ,e uiun'anilella fue Chrino, non fegno,

inevole . Ternonreell'ofcuto della rà Chrinon ti de

e Giest rendino. che non he ui po er amor cfta fandere fin' r ullita-10,

gli atti tutti li legami della superbia, & diuentato uero humile, possa lo spirito mio unissi col uo-stro in que-sta ui
per gratia, nell'al-tra per glo.

ria.

Amendo on a story and

SIT-

Ler negni

ROSARIO
DELLA VITA

Del Signore.

Di quindeci punti.

L'er acquiftare. & dimandare la niriù della Charità.



Domenica

Veta la vita fantissima di Christo,
O quanto lui sece, e disse tutto su
facto con injinua charità, rissuaran-

SIT-

uperbia,

306 Prattica

do sempre alla pura gloria, & honore dell'eterno padre & alla salute de l'animenostre. Ma in particolare si ritronar no alcuministerij, per liquali si puo più chiaramente considerare alcuni atti di charità, amore en honore, quali dobbiamo imitare, & esfercitare uerso Dio, altri uerso gli amici, & altri uerso gli nemi ci. I lche con infinita sapien al Signore dispise acciò imparassimo da lui a sare il medesimo, che lui seco.

PRIMOROSARIO di quindeci punti.

DILLA CHARITA CHE debbiamo hauere nerfo Dia.

Primo punto.



Oppo quaranta giorni, che Giesù era nato, uol se esser presentato, & of ferto nel Tempio al padre, in luogo dell'obla

tioni, sacrificii, & holocausti, che se gli sferiuano nell'antica legge diagnelli, ustelli, e tori, & d'altre cose terrene. Nellaquale offerta su Dio, ta to piu glorisscato, honorato, e riuerito, quanta differenza us era tra la incomprensibile Maestà, e grangrandez: ma inter queglia: rinano.

Ringra Primo pi debbiam uita offeri citudine & honor sù appen effetto o perche si tu conti re, & of tua, Copra 20, accioe mo,poffa [ accettaal tione, & ua Christ Delider intutteile ogni fuller riauoftra, & mortific do faral'an

ta, & adorn

ciò sia uero

uer Chulko

Spirituale.

grandezza di Christo, la sua altithma intentione, & infinita charità : e quegli animali, con quelli che gli offe riuano.

#### ATTIONI.

Ringratiare Ringratierai il Sign. Primo perche ti ha dimostrato come debbiamo in principio della nostra uita offerirci a D.o, & poi con sollecitudine cercar sempre la sua gloria & honore in tutte le cose, perche Gie sù appena nato uolse esser per queito effetto offerto, e presentato, Secodo, perche si è presentato per te, acciò tu continuamente lo potesse presenta re, & off gire nel Tempio de l'anima tua, sopra l'Altare del cuor tuo. Terzo, accioche presentando te medefimo, possa la tua offerta esser grata, & accetta a Dio, unendola con la inten tione, & charità, con la quale si offeri ua Chrifto.

Desiderare Quando (Sig. Dio mio ) in tutte le mie attioni, cercherò con ogni sollecitudine la pura lode, e glo ria uostra, hauendo prima circoncisi, & mortificati gli affetti terreni. Quan do faral'anima mia fondata; edificata, & adornata con tuste le uirtà, acciò sia uero, e uiuo Tempio, per riceuer Christo in quella? Quando potrà degna-

bonore de l'aniritromar pue più atti di dobbia -Dio, al. g!s Newsiż

Signore

a fare il

giorni, ato, uol aco, & of pio al padell'obla i, che se ge diailtre cose Dio, ta o, ert a ui era aelia, e gran408 Prattica

degnamete (con la Beata Vergine) presentatui, & offerirui Christo, e tutto me stesso, in unione della sua accetabilissima offerta, intentione, & charità? Et quando (col buon uecchio Simeone (aspettarò con ardente desiderio il mio Christo? Et quando ricemerò nelle braccia l'anima mia, il mio dolce, e desiderato Giessi. All'hora sì, che so potrò ben con esso lui dire: (Nunc dimittis setuum tuum Do mine, secundum uerbum tuum in pace, &c.

Dimandare Dimanderai l'istesse co se, che hat desiderato, sacendo instantia, e replicando molte uolte con assez

ro interiore la tua dimanda.

" 1 " "

Beacondo punto. Luo. a.

A Madonna fantissima hauendo perso Giesú, poi d'hauerlo cescato tre giorni, lo ritrouò nel Tempio, & dicendogli; Figliuol mio, perche ci hai così abbandonato, & con estremo dolore t'hai fatto cercareste ri spose: Qual'èla causa, che mi haueto vercato non sappiate uoi, che è necessario ch'io mi ritroui presente nelle cose, che appartengono al servitio, ho nore, e gloria del mio eterno Padre.

Ringr mo, pe qual sei non pud di queste tenderea Jasciare il tro impe uessero a do, percl na volta da lui, n che perfe do alli lo 20 perch lecitudine (con la be tito, che cioè nelli

feco del con Desider (anima mi i, & di da te ogni poter atte uino servir rai da te dezante to impoti to impoti

#### ATTIONI

Ringratiare Lo tingratierat. Primo, perche ti impara, che l'amore qual sei obligato hauere uerso Dio, non può stare con l'amore delle cose di questo mondo : & però se unoi attendere al suo diuino seruitio, hai da Jasciare il padre, la madre, & ogn'altro impedimento carnale, se ben a'ha uessero a dolere grandemente. Secon do, perche ti fa conoscere, che se alcu na volta ti paresse esser abbandonato da lui, non ti perdethi d'animo, ma che perseuerassi in cercarlo, attenden do alli soliti esfercitij spirituali . Terzo perche ti dimostra, con quanta solecitudine, e dolore l'hai da cercare, (con la beata Vergine) facendoti auer tito, che lo ritrouerai nel Tempio; cioè nelli fanti esercitij, & nell'intrin seco del cuor tuo, & non altroue. .

Desiderare Quando abbandonerai (anima mia) l'amore de i tuo i parenti, & di tutte le cose, e raglierai da te ogni sodissattione catnale, per poter attendere liberamente al diuino servitio ? Quando discaccierai da te ogni pigitia, e tepidezza? Et quando conoscerai quanto importa ritrouarsi senza Chris

nte nelle ruitio, ho lo Padre.

Tergine?

risto, e

one, &

uecchio

nte desi-

do rice-

, il mio

Il'hora

lui di-

uum Do

m in pa-

Reffe co

o inftan-

COR affet

nauendo

erlo cer-

nel Tem-

mio,per-

& con e.

rearefle ti

ni haucto

AT:

Ho,

10 Prattica

Ro,acciò con sollecitudine, e dolore l'hauessi a cercare? O secercassi il tuo dolce Giesù in uerità, lasciando ogni altra cosa per lui, in purità, non uolen do altro amore, con lui; & in sempli cità, desiderando solamente lui per lui? Quando sinitanno per te questi tre giorni, & un così lungo carcere? Chi ti imparerà le strade di Gierusalem? Chi ti codura sin'al Tempio per poterlo ritrouare? O se intal modo lo ritrouassi, & in tal maniera te si communicasse, che mai per uia alcuna l'ha uessi da perdere, o desuiatti da lui.

Dimandare Le Dimanderai, quanto hai defiderato, e' perseueranza di cercarlo sm'alla fine, se ben ti paresse

esser come abbandonato.

Terzo

Auendo ritrouato Giesú nel
punto.

E Tempio quelli, che uendeuano
e comprauano gli animali per far il fa
crificio, sece come un slagello, & disca

Mat. 25 ciò tuttidal Tempio, dicendogli, Le
uate uia queste cose, & non uogliate
far la casa del mio Padre, casa de nego
tij, & spelonca de ladri. All'hora si ricordorno li Discepoli, che era scritto
[Zelus domus tuæ comedit me.] cioè
il zelo del'honore, e gloria del mio
Padre mi ha tutto acceso, e diuora-

10. \_

AT-

Ringramo, perco qual dei li del Signo dalle fue ha fatto fi anime, & i e cafe di D ma non et il Signor gotu, & f che effen lo de l'ho Padre, p no timor

divino ser Desidera

Dio into, possa have re de l'est en nore, es piangerò fatto alle ciù, & alle cono l'Et qua ra, e nobili chanta, pri uo, e cala ci la bruttezz poiche non p

Ringratiare Lo dei ringratiare, pri

mo, perche ti ha dimostrato il zelo,

dolore Ti il tuo lo ogni n uolen n sempli e lui per e questi arcere ? Fierulapio per nodo lo e fi come una l'ha la lui. i, quaneranza di i parelle

esú nel
ndenano
er far il fa
o,& disca
dogli,Le
nogliate
i de nego
hora fi riera scritto
me. ]cioè
ia del mio
e diuora-

AT-

dalle sue creature. Secondo, perche ti hafatto sapere, che le Chiefe sante, l' anime, & il tuo cuore, fono Tempij. e case di Dio, e luoghi di oratione. ma non essendo servito, & honorato il Signore in quelli, sono case de negotii, & spelonche di ladri. Terzo, per che essendo lui tutto infocato con ze lo de l'honore, & amore che si deue al Padre, paga per la tua tepidezza, ua no timore, e pufillanimità, che usi nel diuino seruitio. Desiderare Quando u'amerò Sig. Dio mio, tanto intensamente, che possa hauere uero, &intrinseco dolore de l'offese, che contro il nostro ho nore, egloria ui son fatte. Quanto piangerò dirottamente il dishonore fatto alle Chiese, a'santi Sacramen-

ti, & alle cose pertinenti al culto diui

no? Et quando conosce. ò la bellez-

za,e nobiltà d'una anima adornata di

charità, poi chee Tempio di Dio ui-

no, e casa di oratione? O se nedesse

la bruttezza d'un'anima peccatrice,

qual dei hauere per l'honore, e gloria Quinto del Signore, uedendolo effer ofteso punto.

poiche non e altro, che luogo de ne-

gotij, a spelunca de ladru Venera mai alcii giorno (anima mia) che tutta infocata, & accela d'amore pe si sentire che sia uero zelo de l'honor, e gloria di Dio? Quado discaccierai ogni tepi dezza? Quando laicierai tanta uiltà, e uano timore Et quado non si uede rà più in te, pusillanimità, e siacchezza nel diuino, seruitio, ma un santo zelo, un uero feruore, un'impatiente amore, & un cordial dispiacere de l'of sese fatte al tuo Creatore.

Dimandare Le dimanderai questo fanto zelo, & quanto hat desiderato, specialmente di poter discacciare da l'anima tua le passioni bestiali, & anima

li, che in quella regnano.

Quarto.

Vando il Signore uoleua fateal
cuna cofa di importanza, o alcuna gran miracolo, prima inalzana gli
occhi fuoi fantifimi al Ciclo, ringra
tiando, e benedicendo il Padre, e poi
comandana quanto uoleua fi facesse

Mat. 14 per l'honore, e gioris sua, si come seten 2. ce quando sanò le turbe, quando risu Luc. 22. scitò Lazaro, nell'institutione del san

1963. 17 tissimo Sacramento, e nel sermone do po-la Cona.

ATTIONI.
Ringratiure Lo ringiaticrai, Pringratiure Lo ringiaticrai, Pringiaticrai, Pringiaticrai

mo, per Cielo pa quali hai fo gli oc fempre | perche p fogno ch chi al Cie della cele cuor tuo! to Signo le nere ri tentezze. come dei dito,cioe letto,& a da quelli

> Defidera mamia, g ouero qua fopra di c Quando, no della c occhio dri cercando i cercando

tentione a

Spirituale.

405 mo, perche inalzando gli occhi al Cielo paga per te per quei peccati. quali hat fatto di non inalzare spesso gli occhi al Cielo, ma di tenerli sempre fissi nella terra . Secondo, perche per tuo ellempio, non per bifogno che ne haueste, ina zaua gli occhi al Cielo, per impararti la strada della celeste patria, & che fermasse il cuor tuo là, doue stail tuo Dio, nero Signore, e padre, doue sono le nere ricchezze, allegrezze, e contentezze. Terzo, perche ti instruisse come dei far'oratione per essere !essau dito, cioè inalzar gli occhi de l'intelletto, & affetto al Cielo, rimouendo da quelli ogni ricordo, discorso, & in tentione terrena.

Desiderare Quando inalzerai, animanna, gli occhi tuoi dalla terra, ouero quando lanarai la terra che sià sopra di quelli, con uiue lagrime? Quando, imparerai il dritto camino della celeste patria, & fermarai l'occhio dritto della tua intentione, cercando il puro honore e gloria di Dio, tuo nero padre, Signore, & Creatore? O se hauessi un so-lo amore, come sariano purificati, & semplici gli occhi tuoi, & come un solo saria il tuo tesoro, la tua ricchezza, e contentez-

crai , Prima

Za,

12,021-वीन अधिक हो। o, ringra dre, e poi fi faci fe come feando rifu ne del san imone do

eramai

uttain-

fentite.

egloria

gni tept

la uiltà, n si uede

acchezn fanto

atiente

edel'of

i questo

siderato, jare da l'

& anima

ia farcal

476 Za,e stando in terra col corpo, conuer saresti in Cielo con l'affetto? Quando farà giamai, che con libertà potrai inalzare gli occhi del tuo intelletto. & affetto al Cielo, posche fono tanto offuscati, & ottenebrati? Quando la tua memoria farà purgata, il tuo intel leto illuminato, il tuo affetto infoca to,& la tua intentione indrizzata, & incaminata per compire la diuina uo lontà.

Dimandare Primo, ringratierai il Signore delli beneficij riceuuti, per poter riceuere le gratie che gli hai da dimandare, e poi ritornerai a repli care quello che hai desiderato.

Quinto T 7 Olendo Giesu impararei la cha rità, & amore che debbiamo habunso. uere a Dio, diceua : Il mio cibo è a non fare la mia propria nolontà, ma Joan, 4. quella del mio Padre. Ercofi con ef.

fetto persettissimamente la nolse adé Mar. 26 pire. Cercando io tutte le cole l'hono re,e gloria sua salute, e conuersione, de l'anima, acettando per questo due cole l'amariffimo Calice della passione, e morte della Croce.

Ringra perche ti cibo dell' uerfo Die che si com porale sen uer uita, p amorecon Holontà, do tutte dalle fue f che ti don perseuera tezzad'al lontieriil necellario & per la [a] te e redent

Defidera the ritrou iterai , ar z fto dolciffi gultaffi, e p charità, & quando diff quellalanta Prio, la pi ramentela se le cose ;

#### ATTIONI.

Ringratiare Lo ringratierei, Primo perche ti ha dimostrato, che il uero cibo dell'anima e l'amore e charità uerfo Dio, e uerfo il prossimo, perche si come non si puo hauer uita cor porale senza cibo cosi non si può hauer uita, perche t'impari, che questo amore confilte in non far la propria uolontà, ma quella di Dio, pigliando tutte le cose che t'accaderanno, dalle sue santissime mani. Terzo, perche ti dona ad intendere, che hai da perseuerare sin'alla morte con prontezza d'abracciar la Croce, e beuer uo lontierril calice del pattre, essendo necessario per l'honore, e gloria sua, & per la salute dell'anime da lui crea te e redente.

Desiderare Quando t'accorgerai, che ritrouarli senza uira; Quando gu sterai, ar zi quando ti saticiai di que stodolcissimo cibo > O se una uolta gustassi, e pre uassi quanto è soaue la charità, & l'amore del Signore, ma quando discaccierai da te il nemico di questa santa uiriù, cioè l'amor proprio, la propria uolontà, e farai pu ramente la uolontà di Dio in tura te le cose ? creditu che uenerà un

O z gior-

tà potral
telletto,
no tanto
nando la
tuo intel
to infoca
zzata, &
iuina uo

o, conuer

5 Quan-

ratierai il nuci, per he gli hai rai a repli ato 4

prei la cha bramo hao cibo è a blontà, ma cofi conef, a uolie adé cole l'hono nuersione, questo due lelia passio-

AT-

giorno che potrai abracciar co prontezza la Croce per l'honore e gloria del Signore; Patirai forse alcun tempo, uolentieu, ogni trauaglio per la sa lute del prossimo tuo? O se ti sosse cocesso patir molto per amor di Christo? O se ti teordassi a fatto di te stesso, per darti tutto a l'aiuto de l'anime, da Christo tanto amate, e col suo pretiosiossimo sangue ricomprate?

Dimandare Le dimanderai hauer quel guito e tatisfatione di farla uolontà iua fantifilma, qual ha un'affamato del crbo, & con questo repliche rai dimandando quanto di sopra hai

defiderato.

# SECONDO ROSARIO di cinque punti.

Della Charità qual debbiamo hauer ner fo'l prossimo.

Primo
punto.
Luc. 7.



Edendo il Signore la pouera nedona di Na im, la quale feguita• na piangendo il corpo morto del fuo uni co figlinolo, mosso a

pietà, e misericordia, consolandola li disse che non piangesse, & poi accostatosi al catteletto, sece sermare quellic il morto q all'addole

Ringrati tuo benef be il Sign ua l'unico gratierai, Tità; e c tribolati. fer tuo be habhia con uedoua,pe contentare sione color to al proffi zo, lo deir noscere, cl tà perfetta loccorrera lui fece rife

> Desidera mentointe quali hattu me perl pro to nel prim

10.

Spirituale. 409
re quelli che lo portauano, risuscitò
il morto giouane, '& lo restitui uiuo
all'addolorata madre,

#### ATTIONI,

Ringratiare Primo, conoscerai esfer tuo beneficio la compassione, che heb be il Signorealla nedona, che piangeua l'unico suo figliuolo, però lo ringratierai, perche t'impara hauer charità, e compassione a gli afflitti, e tribolati. Secondo, considererai esser tuo beneficio ancora, che, Signore habbia con parole consolato la mesta uedoua, per ti dimostra, che non tidei contentare hauer folamente compas sione col cuore, potendo anco dar aiu to al prosimo tuo con le parole. Terzo, lo dei ringratiare, perche ti fa conoscere, che all'hora sarà lauta charità perfetta, quando con fatti, & opere soccorreraial prossimo tuo, si come lui fece rifufcitandogli ilfigliuol mor

Desiderare Desidererai con sentimento interiore, l'istesse cose delle quali hai ringratiato, tanto per te co me pe'l prossimo tuo si come s'è detto nel primo Rosario.

O 3 Dia

có pronce gluria
lcun temo per la fa
i fosfecódi Chridi te stefde l'anie col suo
prate?
rai hauer

ARIO

far la uo-

1a un'affa-

o repliche

i fopra hai

o haner ner

signore la
doua di Na
ale feguita\*
ndo il cordel fuo uni
lo, molfo a
nfolandola
, & poi acfece fermare

410 Prattica

Dimandare Conoscendo, che non potrar sar mente senza l'aiuto della gratia, per questo con dimandare la virtù della charità, priegherai il Signore ti dia gratia di poterla mandar ad effetto quello che hai desiderato.

Imitare Ti sforzerai far con opere esteriori, quello che interiormente hauerai in questo misterio concepu-

co, e desiderato.

9

Punto.

Tedendo Giesu intorno alui mol punto.

ta turba, laquale non haueua chemangiare, disse a suoi Discepoli: Ho compassione e pietà di questa pou uera gente, perche tregiorni sono, che ci han seguitato, & adesso gli è mancato il cibo, & se le lascieremo andar uia così digiuni, mancaranno per la strada, perche alcuni di loro son uenuti da molto lontano. Per questo con infinita charità sono prima gli infermi, & li consolò con la sua santissima dottrina, & poi miracolosa

che iui si ritrouauano.

## ATTIONL

menteli satiò con quei pochi pani,

Ringratiare Tutto il sopradetto fece il Signore per essempio tuo, pe rè lo ringratierai. Primo, perche

ti dimof a quelli, trouar ( Correre mente, camino. re, che di menteco pressimo generale come il rio. Terr be tutto gno lo r ra che p fimo tuo

Desidera to per li pi tiato, o ali to ti hau pradetto

quello ci

Diman tele medi Imitara no,di cha defiderato

Conoff Culac

art

ti dimostra la charità che dei hauere a quelli, che nogliono seguitare e ritrouar Christo, acco gli habbi da foc correre corporalmente, e spiritualmente, perche non manchino per il camino. Secondo, perche ti fa sapere, che dei in particolare, & minutamente considerare tutti li bisogni del pressimo tuo, non ti contentando in generale haner compassione di lui, & come il Signore fece in questo misterio. Terzo, perche diede a queste tur be tutto quello che le faceua dibisogno lo ringratierai, perche t'impara che poi con chantà aiutare il prof simo tuo, non in parte, ma in tutto quello che puoi, & che li fa dibisogno.

Desiderare Desidererei sare quanto per li predetti tre ponti hai ringra tiato, o altra cosa, che lo Spirito Santo ti hauerà dato ad intendere il so-

pradetto misterio.

Dimandaro Dimanderai al Signo-

re le medesime cose.

Imitare Farai molti atti fra il gior no,di charità, secondo che hauerai desiderato, e dimandato al Signore.

Conoscendo la Maddalena e Mar Terso ta la charita, che Giesù portauà punte. a tutti, & l'amore che haueua uerso

O 4 Lazare

pradetto tuo, pe perche

che non to della

indare la

rai il Si-

mandar

fiderato.

on opere orment**e** 

oncepu -

alui mol

haueua

ilcepoli:

nelta po

ni fono,

flo gli è cieremo

caranno

no. Per

fono prion la fua

iracolola hi pani s 412 Prattica

Lazaro loro fratello, uedendolo inZoan. 12 fermo per morire, li feriffero, dicen
cendo; Ecco (Signore) quello che
uoi amate, e infermo, uolendo il Signore, ritrouandolo gia morto, e fepelito, & uedendo le due forelle che
piangeuano, pianfe per compafione,
e pieta qual hauea uerfo tutti. Et con
questo li risuscittò il fratello morto di
quatro giorni, & che puzzaua,

### ATTIONI.

Ringratiare Primo, potrai ringratiare il Signore de l'infinita fua charità, qual ho portato uerso tutti, per il che no dubitauano le sorelle di La zaro, che non l'hauesse subito a soccorrere, però non li scrissero che uenisse, poi che chi ama, non può fare che non foccorra alla cosa amata. Secondo, loringratierai del trauaglio che prese in quel camino andando sino a Bethania per consolar Maddalena, e Maria, e risuscitar Lazaro; che t'impaca a far il medesimo, Vltimamente lo ringratierai delle lagrime santitlime, che sparle con affetto di charità, della morte di Lazaro, e tutti li peccatori inuechiati nella lungha consuetudine del peccato.

Defidito interi

Dimai le loprad tiato.

Imitar il Sig.esse opere este ha dato a

guorepia guorepia pianie an Città Re do la gran perche no la grana, e Saluato la.

Ringrai re, Primo sa del suo rita, saqu runa as si che tides presente presente pro simo Spirituale.

413

Desiderare Desiderarai con affecto interiore, come di sopra ti è stato dimostrato.

Dimandare Dimanderal al Signore le topradette cose, de'quali hai ringra tiato.

ImitareImiterai in tutta la tua uita il Sig.effercitandoti con fatti, & con opere esteriori quanto il Signore ti ha dato ad intendere,

On le medesime uiscere di com Quinto passione, Pietà e charmà, che il si punto. guore pianse nella morte di Lazaro, pianse ancora uedendo da lontano la Città Regale di Gierusalem, preuedé do la gran ivina, che li soprastana. Et perche non conoscena il tempo della gratia, & che il suo uero Re, Signo è Saluatore, era gia nenuto a liberarala.

# ATTIONI.

Ringratiare Ringratierai il Signere, Primo, perche si duole, & la causa del suo dolore el'ardentissima cha
rità, laquale lo ssorzana a piangere la
ruina di Giernsalem importandori,
che ti dei dolere non solamente del
presente danno, ò tribolatione del
prossimo tuo, ma anco di quello che

O s haucsse

Vltimalagtime affetto di ro,e tutti la lungha

dolo in-

, dicen

ello che

do il Si-

o, e le-

cileche

allione,

i. Er con

orto di

i ringra-

sua cha-

utti, per

lle di La

oa loc-

che ue-

può far C

mara.

trauaglio dando fi-

Maddale-

Dis

hauesse dà venire. Secondo perche il popolo eletto, amato, e sauorito da Dio, doueua incorrere in estrema rui na, emiseria corporale, e sprittuale, imparandoti a sar il medesimo per l'a nime ricomprate co'l suo pretiosissimo sangue, quali adesso si ritrouano in peccato mortale. Terzo, lo ringra tierai delle lagrime che all'hora sparfe & de l'intentione interiore, perche le sparse.

Desiderare Desidererai col maggior affetto possibile, le predette co-

ie.

Dimandare Dimanderai al Signore, gratia di saperle ben desiderare,

& con opere imitare.

Imitare Sappi che il buon desiderio deue esser accompagnato con l'opere, però farai con essetto quanto hai desiderato.

Ltimamente pensa à l'infinita charità di Christo, quale ti dimostrò nel fine della sua santis sima uita, quando che disse. Niuno può dimostrare maggior segno di cha rità, che di dare tutto se stesso, & la propria uita per l'amico suo. Il che al

Ad He-l'hora fece con efferto, perche fi lascio bra. 5, per noi nel Santiss. Sacramento. Et poi lasciandos crocifigere, sparsenon

fola

folamen fangue, pianse, stra salu

Ringra re,perch to per re hauereb! effempio codo, pe to partir mo Sacr delfuoi confolare more,ed remo per Terzo,pe fetta char se medesi alla cofa condato ge, uerla la falure Defider the 11 tuo

di charità effere la fa defidera e

Dimani

Spirituale.

folamente tutro il suo pretiosissimo sangue, ma ancora stando in croce pianse, pregando il Padre per la nos stra salute.

### ATTIONI.

Ringratiare Primo, lo dei ringratia re, perche con immensa charità ha fat to per re quello che niuno amico lo hauerebbe fatto, & perche ti ha dato effempio di perfettissima charità. Secodo, perche non si uolendo d'in tutto partir da noi, si lasciò nel Santissimo Sacramento, in memoria, e seg no del luo infinito amore, per cibarci, consolarci, e confortarci con cibo d'amore, e di charità, mentre che camina remo per il difetto di quelto mondo. Terzo, perche ti dimottra, che la perferca charità fa scordare le persone di se medesima, & attendere solamente alla cosa amata, perche lui esfendo cir condato d'innumerabili dolori, piange, uerfa abondantiffime lagrime per la salute de l'anime nottre :

Desiderare Grande sono le cose, che il tuo dosce Giesu uero maestro di charità t'impara, peròigrande ha da essere la fame, con la quale lei hai da desiderare.

Dimandare Si come il Signore

2 5

ercheil
orito da
ema rui
rituale,
o per l'a
etiofilitrouano
o ringra
ra spar-

ol maglette co-

1 Signo-

perche

deside. con l'oquanto

rinfinita
aleti difua fantif
Nuno
no di cha
flo , & la
Il che al
e filafciò
ento . Et
fparfenon
fole

416 Prattica

ho operato per te li topradetti atti di charità, cofi gli ha riteruati per te, accioche gli habbi a dimandare, & effer citare.

Imitare Non cercar di saper più di quello, che Christo, timpara, masa con opere quanto ti ha dimostrato.

# TERZO ROSARIO

di cinque punti,

DELLACHARITA, QVAL debbiamo bauer verfolinemics.

Primo punto.



L popolo d'Egitto era
itato nemico delli figliuo i d'Ifrael (popo lo primogenito di
Dio) riducendolo in
feruttù, e perfeguitan

dolo a morte, acciò non facesse sacrisicio al Signore mente dimeno uosse Gresu suggir in Egitto, e stariui mol to tempo, in segno che non uoleua piu cassigarli, ma che hauetebbe preso uolontieri tutte le piaghe, che essi meritauano, sopra le sue spalle, & che hauerebbe sommerso tutti li suoi ne mici nel mar rosso della sua passione.

AT-

molto ri in luogo вио роро. to il figlio far tu, pe offeso, ti il medefir berations perche ti bene a qu ouero ad doli con hai uerlo l zo,perche le le nostr pretiofili la charità & espone

Ringra

mici.

Desider

molte uole
access uole
ad essecuti

di poter fa desiderato pio i attidi

rtc, ac-

r più di

a, ma fa

strato.

RIO

VAL

tto era

lelli h-

el(popo

pito da

dolo in

eguitan

e sacrifi

e uolfe

wi mol

uolena

be pre-

,che elli

e, & che

i luoi ne

pattione

AT:

# ATTIONI.

Ringratiare Si come l'Egitto deuc molto tingratiare il Signore, perche in luogo che haucua perleguitato il suo popolo primogenito, gli hadato il figliolo unigenito: cofi anco dei far tu, perche non offante che l'hai offeso, ti ha dato con infinito amore il medesimo suo figliuolo per tualiberatione. Secondo, lo ringratierai, perche ti ha dimoftrato, che dei far bene a quelli, che han fatto male a te, ouero ad alcuno de tuoi, dimoffrandolt con fegnitali, che ueramente: hai nerio loro affetto di charità. Terzo, perche pigliando sopra le sue ipal le le nostre corpe, e lauandoci col suo pretiolilimo fangue, c'impara, che la charità uolontieri sparge il sangue & espone la propria una per li nemict.

Desiderare Preporrai nel cuor tuo molte nolte far il medesimo, & con accesa nolonta desidererai mandarlo ad essecutione.

Dimandare Le dimanderai gratia di poterfare con l'opere quanto hai defiderato, & lui ti ha dato effempio.

Imitare

Prattica 418

Imitare Penla, che il meditare, ringratiare, desiderare, e dimandare poco uale senza imitare. Però sfor zarai fare con effetto tutto il sopradetto.

Becondo Dunso.

ZHC.9.

Iceua il Sig. a suoi Dicepoli, & a Dioi in persona loro: Amate li uotter nemici; Fate bene à quelli che ui hanno in odio; Benedicete a quel li che ui maledicono: Et fate orationi per quelli che ui calunniano, acciò fiare ucri figliuoli de l'Altissimo, e misericordiosissimo, si come il nostro Padre celeste e misericordioso.

Ringratiare Primo, ringratierai il Signore, perche con parole, e con fatti ho cercato darti ad intendere la perfettione della charità, acciò tut'inanimassi ad abbracciarla per riccuere le gratie, che per quella s'acquiftano. Secondo, perche in particolare ti ho dimoffiato, che la charità, quale dei hauer uerfo li ne mici ha da effere col cuore, facendo oratione per loro con la bocca benedicendoli, e con l'opere facendogle alcun bene . Terzo , perchefarendo quello, ti ha promeffo vo premio inettimabile, cioè esser chiamato, etenuto figliuol di Dio, & affomigliarti a quello per quella virth della Defid atto di . siderio d

to.

Diman I'haid'ha ftanteme me uolte

Imitar gratia, & nulla ti g operare d ti atti, fin t fta nirtú d

On tar che vede mo,e Gio to: Sign Poliamo Ciclo,che Ri Samacic Volutarice deadoli li qual spritte charità per

Spirituale.

th della charita, e milericordia.

Desiderare Accompagnarai questo atto di ringratiare con il fanto desiderio di far quanto ti ha dimostrato.

#### ATTIONI,

Dimandare L'aiuto, & la gratia l'hai d'hauere dal Siguore, & però in stantemente la dimanderai moltissime uolte.

Imitare Se il Signore ti donasse la gratia, & tu non operaffi con quella. nulla ti gioueria; però ti zforzarai operare dal canto tuo, facendo molti atti, fin tanto che acquitterai questa utrtú de la santa charità.

On uolfero li Samaritani accet- punto. tar Christo nella loro città: 11 che vedendo li suoi Ditcepoli Giaco mo,e Giouanni, ripeni di zelo, diffe ro: Signoce dateci licentia: acció poffiamo dire, che caschi fuoco dal Cielo, che abbruggi, e consumi que Luc. 22 sti Samaritani, poiche non ui hanvolutoriceuere. Il Signoreriprendendoli li disse, Non conoscete di qual spirito sete, nè la uirtù della charita per la quale io son uenute

Terlo

editate, manda-Però sfor il lopra-

oli,&2 mate li elliche e a quel orationo, acciò Timo , C il nostro

(o. graticrai e, econ tendere à , acratla per er quelerche in to, che ifo li ne facendo a becca re facenerchefao vn prer chiama. o, & affor

uesta vis-111

420 Prattica
per saluar l'anime, e non per darli
morte.

#### ATTIONI.

Ringratiare Ringratierai il Signore, lan o, perche piacque non effer zicenuto dalli Samaritani, acciò imparaflero li tuoi dilcepoli à patire, riceneringiune,& effer diseacciati,sen za uendicarli, ma che con ipirito di charita topportallero l'infirmirà, & imperfettions del proffimo loro . Secondo, perche il Signore e uenuto à porre foco di charita, & amore nella terra,& però non vuole, che con altro toco fi debbano castigare li nemici, dimettrande et con que ita la perfet tione, fe autrà, e dolcezza della lege Evangelica. Terzo, perche lo spirito che sui ci ha dato, e spirito di charita, & amore, la natura del quale è far bene, & procurar la fainte del tutti, fi no alli nemici, si come lui con opere ci ha dimoffrato.

Desiderare Vedendo che non hai quette perfettione, la dei inflantemen te desiderare.

Dimandare Non ti scusare, che non hai quetta perfettione di charità ucrio li remici, perche non la hai dehderata bene, ne dimandato al Signore gnore,ch Imitar

Imitar attifatto fenza dul

chiamand pace d'am da,amico to? uoler ad intéde me nemi, & l'hauer to, ma as gradoch'e

A

Ringrati
il Signore,
portò l'abo
da, conon
pieno d'od
to. Secon
da un'ami
uno delli di
gni diuera
medenmo,
facellero alc
che ti dime

er daili

Signo-

oneller

ciò im-

ure,ri-

iati, len

pirito di

mirà, &

oro.Sc-

Lenutoà

ore nella

conalli nemi-

a perfet ellalege

lo ipili-

o di cha-

uale e far

el tutti, si

gnore, che te la dia. Imitare Et che non hai con molte atti fatto tutto il iopradetto, perche fenza dubio l'haueresti?

Vando uenne Giuda a pigliare Quarto Christo nell'horto, il Signo punto. re (lasciandosi basciare, e Mai. 26 ch'amandolo per nome, in segno di Luc. 22. pace d'amore, e charita) li disse, Giuda, amico mio, perche cassa sei uenuto? uolendo con queste parole darli ad intédere, che leben lo tradina come nemico, lui l'aminacome a mico & l'haueria non soiumente pe- 10nato, ma anco accettato nel medesimo grado ch'era prima.

## ATTIONI.

Ringratiare Ringratierai Primo, il Signore, perche per amor mo fopportò l'abomineuole balcio di Giuda, conoscendo che'l cuor su rera pieno d'odio, d'inganno, e tradimento. Secondo, perche effendo tradito da un'amico, da un Difeepolo, da uno delli dodeci, e dimonitrandoli se gni di uera charità, t'impara a far il medesimo, quando simili persone ti facessero alcun male. Terzo, per che ti dimostra, che la uera cha-

rità

on opere non hai lantemen fare, che di charinen la hai dato al SI-

gnore

sita uuole, che non folamente dei per donare, ma anco dei accettare, e tenere nel primo grado d'amor, quelli che ti hanno di qual fi uoglia maniesa offeso.

Desiderare Pensa che se tu potessi fat il medesimo, che Christo sece ti sa resti simile a lui, hauendo charna alli nemici, & però lo dei grandemente desiderare.

Dimandare Accompagnerai li tuoi fanti desiderij con dimandare gratia di manda li ad essecutione.

Imitare Et farai con l'opere quanto Christo ti ha chiaraméte dimostrato.

Issu essendo stato stagellato, co renato di spine, inchiodato, cro renato di spine, inchiodato, cro obbrobrij, inalzando gli occhi al Cie Io, disse: Padre perdona loro, perche non sanno quello che si faccino. Per uiriù della qual'oratione satta con in finita charità, su no moltissime anime satte salue, che all'hora, & doppo credettero in lui, & si conuertirno alla sede.

#### ATTIONI.

Ringratiare Ringratierai il Signore. Primo, perche per imparar-

ti che de effer col morto. che dei f le, non: conglia effer coff che fono Diogaln re, ) che faccino . dimostra che pote che l'eit che la p Croce, li perdon: che la tu: ta con tan sia merite Christo)

Defidera tanto grand l'anima tua la charità p niera che f (con Christi per loro,Per te desideran emate,

lute, ec

Co.

ti che dei amare li nemici, ha uoluto effer cofi crudelmente passionato, e morto. Secondo, perche ti dimottra che dei scusar quelli, che ti fanno male, non solamente appresso di te, ma con gli altri, & con Dio, dicendo non esser cosi la loro intentione, ouero che sono ministri de la uolontà di Dio o almeno ( come disse il Signore, ) che non fanno quello che fi faccino. Terzo, perche ancora ti dimostra, che piu stima sa del danno che poteua uenire a fuoi persecutori, che l'estremo dolore, che patisce, poi che la prima' parola che ditfe in Croce, su sar oramone al padre che liperdonasse. Et ti impara ancora, che la tua oratione ha da esfer fatta con tanto feruore e charità, che sia meriteuole ( con quella di Christo) di ottenere perdono la salute, e conversione del tuo nemi-

Desiderare Se il tuo desiderio sarà tanto grande, che uenghi a scalidare l'anima tua, credo, che il suoco della chatità presto l'accenderà, di maniera che sacilmente potrai amare (con Christo)!i tuoi nemici, e pregar per loro. Però ti sforzerai grandeme te desiderare, acciò piu presto li possi

amarc.

Diman-

e dei per are, e teor, quelli a manieu poteffi

ai li tuoi re gratia

fece tifa

arità al-

e quanto nostrato.

flato, con flato, cro flato, cro flato, cro flato, cro flato, perche flato, perche flato, perche flato, cro fl

il Siimparar424 Prattica

Dimandare Priegherai il Signore per quelli fanti millerii, ne'quali ti ha dimostrato la charità che dei hauer uerso i nemici, che ti dia gratia

poterli ucramente amare.

Imitare Poiche il Signore t'impara patti per li nemici, scusarli, hauere dispiacere del danno che li poteua ue nire, & tar oratione per loro, sa ancoratu il simile, perche seguitando le pedate di Christo in questo mondo ri ccuerai de l'eterna gloria il premio, & la corona che a'suoi perfetti imitatori ha preparato Amen.

Laus Deo, Matriq; Marie.

LET-

LI

RE

SV

Abbad

A's

ST ord

& I figi

congra

# LETTERA

REVER. MADRE SVOR MENDICITA,

Abbadessa del monasterio delle Pouere.

A' SVOR BONA VITA.

STAM PATA PER ordine dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Mon signor GALEAZZO MORONE, Vescouo di Macerata.



OLTI giorni sono (dilettissima, in Chritto sorella) che ho hauuto desiderio di scriuerui, & trattar con uoi, quello che

con grandissimo dolore del cuor mio

LET.

ignore

quali ti dei ha-

gratia

t'impahauere

tena u**c** 1 anco=

ando le iondo ri

nemio, i imita-

ję.

intendo che fate : prendendomi per questo (s'egli e il uero) che habbiate perso il timor di Dio, ue si sia ingrosfata la conscienza, & sette dal tutto allontanata dalla ue fira protessie ne. Mi hano detto me lie persone degne di fede, che hauendo uni fatto uoto di pouerrà, con defiderio di seguitar Christo, & spogliarui non solamente da qua fi noglia cofa elleriore, ma etiandio da l'amore di quelle, che la pura necessità ui hauesse constretta ulare : adello fotto certe fcuse tenete moltisfime cose come propise, tanto dentro del monasterio, come di fuora, & che comprate, nendete, imprestate, donate, & fare presenti. quando, come, & a chi ui piace; & non è possibile, che nessun ui possa dar ad intendere che non fate bene. Molto mi haueria da dolere nedendom in cofi fatto error cafeata, & mol to più compattione doueriatentir di noi il cuor m'o, pensando alle grarie, contelationi, & meriti che perdete, & ai peccati, errori, & mancamenti che incorrete, effendo prina di quella santa uittu della pomertà, la qual tanto ui raccemmai das quando ui accerrai nel monasterio . Ben all'hora me lo diceua il cuore, quando inten che ui nichia. mauatte

doneuiu questo pe & all'hor fi mutar uo (qua mto peni riuo per: che ueder no tante nel mond sù, che di effer e re à cose fono le c nasterij vi fusic st fiuoglia proposito per poter uertaper non entr: che non ! mondo,n belle pare tai, & ne le the virit che ue pre ha adunq re, con de ruina dell mi dico, ch

mailine p

sopra la proprietà 427

mauate per nome Bonauta, che voi doneuiuo facilmente incorrere in questo pessimo uitio di proprietarla: & all'hora(se ben ui racordate)vi vol fimutar tal nome, ma voi non uolesti uo ( quantunque vi haue li detto il mio pensiero) dicendomi che non eriuo per incorrere in fimil vitio, poiche uedendo al monalterio lascia vino tante commodità, & richezze nel mondo, per amor di Christo Gie sù, che non saria stato possibile pos di effer entrata, d'haver a porre amoreà cose di tanto poco valore, come sono le cose che si ritrouano ne' Monasterij, & che dall'hora innanzi, se vi fuste stato dato vn Regno, & qual si uoglia altra commodità eriuo di proposito di abbandonare ogni cosa y per poter seguitar Christo in uera po uertà, perche altrimente, meglio era non entra e nel monasterio essendo. che non hauerestiuo gustato, ne del mondo, ne di Dio . Onde con quelte belle parole, semplicemente ur accettai, & ne sono restata ingannata, perche vi ritrouate nel medesimo untio, che ue predicena. Quanta ragione ha adunque l'anima nua di piangere, con dolorosi lamenti, tanto gran ruma dell'anima nostra: veramente ui dico, che dopò d'hauer inteso que

fto

omi per alphiate ingrofal tutto effic ne. e degne to uoto leguitar lamenore, ma , che la lretta utenete e, tanto e di fuocte , impreientle piace: & ui possa e benc. neden-2, & moi fentir di alle graeriti che rori, & , effendo della pocommai = monalte-

diceua il

ni vichia;

428 Lettera

ito di uoi, non ho hauuto riposo, ne l'hauere di gia mai, sin che non inten da la nostra emer datione: ma (hoime) come la potrò sentire mai più, poi che non folamente uoi fete itata dal morso di quelto serp nie anelenata, ma anco per noi, per causa uoftra , per noftro mal estempio , è entraro questo maledetto urtio in molti Monasterij, in moltifanti chiostij, & luoght di persone religiose, doue fioriuala fanta pouertà, la imitatione di Chritto, l'osseruanza di regole, & l'effercitto di tutte le uirtú : di modoche noi sete statala ruina de gli ordini santi, delle constitutioni, regole, & effempi, che li primi padri offeruantissimi della persettione ci hanno lasciato. Non lasciero per questo, mentre che ninerò, di raccomandarui al Signore, nella misericordia del quale spero che uoi, & ogni altra che si ritroua in queilo uitio, siate un giorno dall'in tutto illuminate, ac ciò possiate nedere quanto gran male ha fatto nell'anime nostre, & fara molto piu, se tenerete quelta nita, & un cuore cosi attaccato alle cose terrene: perilche non meritate di star ne monasterii, ma di effer sbandita da quelli, & cassare il nostro nome dal libro delle uere scrue, e spo-

le di CH sate ques te chiarai ni. Penfa Chritto ( al nostro amor nof & donice. mo, & abl queita fant the nacque duoianim tiffima, fir mai la lafc mente, la tiflimi A the hand confegli Et ui balla l'a cofa, che il f ramente an tentezza p to? Confi la Imperati gine, glor tetno Dio fu poueriffi tutte le col lia a fommi

pagnia la sa

te li Santi

loro anco

polo, ne on inten na ( hoimai più, fete liata ne anelecaula uoio, èena o in molchioftris fe, doue imitatio= di regouirtú : di ruina de itutioni, imi padri ttione ci per queacci manlericordia. e ogni aluitio, fiate minate, ac gran matre, & fanelta mita, alle cose tate di star er sbandiftro nome ie, e spo-{e

sopra la proprieta. 429 fe di CHKISTO. Etaciò confes. fate queito effer il uero, l'intendereto chiaramente nelle seguenti ragioni. Pensate un poco, dilettissima in Chritto forella quanta ingiuria fate al nostro spose Caristo, ilquale per amor uostro per arricchirus di gratie, & doni celestiali, uolse esser pouerissimo, & abbracciar tanto strettamente quetta santa pouertà, che dall'hora che nacque nel prelepio in mezo de duoi animali, per tutta la sua uita sani tissima, fin che morse nudo in croce, mai la lalciò, anzi amadola suiscerata mente, la raccomandò alli suoi diletissimi Apostoli, & a tutti coloro, che hauessero uoluto seguitare gli confegli Euangelici. Come adunque ui batta l'animo dispreggiare quella cosa, che il figlinol di Dio tanto tene ramente amò; & con molta sua con+ tentezza per tutta la sua uita essercitò? Considerate poi la pouertà della Imperatrice del cielo, Maria Vergine, gloriofissima. Madre dell'eterno Dio, come in questo mondo fu pouerissima, & hebbebisogno di tutte le cole, nientedimeno riputaua a sommo tesoro hauer in compagnia la santa pouertà Similmente li Santi Apostoli, non surono loro anco pouerissimi? che altro pre-

Lettera

predicauano, se non il dispregio delle richezze, de gl'honori, delle grandezze, & commodità del mondo? Che si potrebbe dire delli santi Martiri, de' Confessari, de'santi Monachi & Eremiti? liquali quanto più furno amici di Christo, tanto più furno innamorati di questa santa pouertà. Et perche era la loro allegrezza grandistima uedersi privi di tutte le cofe, ancho di quelle, senza lequali non può la persona uiuere : non è pe rò meraniglia se furno cosi grati al Signere, caminando per quella uia che lui camino, & abbracciando con tutto il cuore questa fanta pouertà, come lui l'abbracciò. Oltre di queflo, non sapete uoi il gran bene, che fa questa uirtù nell'anima, che la possede ? poi che l'amatrice di quella, essendo lontana da ogni sollecitudine di cose temporali, possiede la nera libertà, & pace del suo cuore, & Eprontissima alla oratione, e spedita per leuarsi ognihora à uolo, con ale della contemplatione uerso il Cielo, doue ha ripotte tutte le sue richezze & il suo tesoro, no hauendo li pie di della mente inueschiati, nè allacciati nelli maneggi de questo misero mondo . Tutta e raffegnara nella dinina prouidenza, & rimefla nelle ma mi

Topro nidel Sign del necessar se ne conte quelloche tiffima : an quello usa: ra necchia piune godi la pouera, & Spolo C.H.I ti furno uer chi.Lei nor li fauori d de'grandi, alcuna cof per tirarle Quando gi ceue puram STO, & tracambic,p fiero di elser ta. Nonh perche non aspetta, ne contenta di duole, ne f le Itella, & un niente .

nelle lue ne

car niente,

ra speranza

mondo ( pe

egio delelle granmondo? anti Mar-Monachi più furpiù furta pouers ilegrezza i tutte le a lequali : non è po ofi grati al quella uia ando con pouertà, e di quebene, che , che la e di quelni sollecipossiede la cuore, &c e,e spedita o, con ale oil Cielo, ue richezrdo li pie , ne allacsto milero ta nella dila nelle ma ni

foprala proprietà. 438 ni del Signore, ilquale se la prouede del necessario, per uia della ubidicza se ne contenta, & se non gli è dato quello che li manca, ne resta satisfattissima: ama le cose piu uili, & tutto quello usa: quanto è piu cosa pouera uecchia, riprezzata, o risarcita, piu ne gode, & si rallegra esser chiama ta pouera. & mendica, poi che il suo sposo CHRISTO, & lisuoi Santi furno ueramente poueri, & mendi chi. Lei non cerca l'amicitie de'ricchi. li fauori de'Signori, ne le prattiche de'grandi, per intentione di hauer alcuna cosa da loro, ma solamente per tirarle à conoscer il suc Creatore, Quando gli è data alcuna cosa, la riceue puramente per amor di CHRI-STO, & non pensarenderli il con tracambio, perche li potria uenir pensiero di esser un'altra nolta presentata. Non ha timore di perder niente, perche non ha amore aniente. Non aspetta, ne spera niente, perche si contenta di quello che ha. Non fi duole, ne fi rallegra di niente, per se stessa, & tutto il mondo stima un niente. Ne meno dubita, che nelle lue necessità gli habbi a mancar niente, perche hà fede, & nera speranza, che il Signore del mondo ( per amor del quale la laiciato

sciato ognicosa ( la prouederà ancora di ogni cosa, o almeno li darà unuero amore di portar la santa Croce. ilqual nale infinitamente più che ogni cosa. Solamente il suo Christo, è il suo uero tesoro la sua allegrezza, il suo Pa adiso, & il suo sommo contento, ilquale in tutti i luo-ghi ritroua, & in ogni parte lo gode, poiche niente ritroua, che la impedisca dall'unione del suo dilettistimo sposo . Non lascierò all'incontro di dirui il gran male, che fa quetto uitio abomineuole della proprietà nellanima, perche non puo mai hauer riposo, ne pace interiore, essendo assaltta da infiniti pensieri, & disegni, che ogni momento le uengono:lei è piena di sollecitudine, per acquistare quello che li pare hauer dibisogno : non ha quiete poi in pensar come può conseruare quel lo che ha accumulato, & molto più afflittione sente, se per sorte li son tocche, o le uenisse a perdere. Quante uolte lascia la oratione l'ufficio dinino, la santa Messa, & tutti gli effercitii spirituali sola-mente per ritrouarfi occupata in far delle cose per guadagnare, o per compiacere alle creature, a quali tiene affettione? Come

con quell la confide nalmente deue hau me perde simo, pe lui per pr li suo bise ne, ueden fità? perd entre l'ale gno un'an lo Gielu acquista : la proce piena di Sandosi e la tale, ha della induf quanto del ftimata, la uanaglo te, quant delle robb tre cose b settate. Q te, uedend gliori di le

Pre l'accon

tro a quell

Prie, che pi

lerà anco li dara un. ta Croce, prù che o4 o Christo, [legrezza o lommo ti i luorte lo go-, che la uo dileterò all'inle, che fa della pronon puo interiore, ensieri, & o le uenudine, per pare haquiete pot ruare quel & molto er forte li e a perdela oration nta Mella, nali sola-cupata in agnare , creature, ? Come CON

sopra la proprietà. con questo untio di proprietà perde la confidenza, & la speranza, & finalmente la perfetta charita, che deue hauer uerso DIO, & come perde ancho la charità del prossimo, perche sempre conuersa con lui per proprio interesse, non sente li suo bisogni, nè gli ha compassione, uedendolo patire alcuna necessità? perde insieme con la Charità sutte l'altre uirtu, che ha dibisogno un'anima per piacere al luo sposo Giesu Christo, & per il contratio acquista tutti gli vitij, che da quella procedono. E' la proprietaria piena di superbia interiore, pensandosi che non è da poco come la tale, ha doue prouedersi, tanto della industria, che li pare hauere, quanto delli amici che ha, essendo stimata, & amata da molti. Poi la uanagloria la fa inalzar tante uolte, quante uolte li uien detto che ha delle robbe, ueste, danari, & altre cose belle, adornate, & ben assettate. Quanti stimoli d'inuidia sen te, uedendo un'altra hauer cose migliori di lei? La ira, la accidia sempre l'accompagnano, fizzandofico tro a quelle, che li tocca le cose proprie, che tiene, & uolontieri se ne re

414

Ita ienza far niente, perdendo il tem po otiosamente in dormire, & chiar Tare, fapendo che non ha dibifogno di tranaglio. L'anaritia gl'e nera madre, & l'accarezza come figlinola cariffima, accioche tratti bene quelto uitio scommunicato della propietà: & finalmente la gola mai l'abbandona & sempre li stà ricordando difar alcuna prouisione di cose acconcie, conferrate, & preparate; allegandoli che è inferma, ò potria accadere estere inferma lei, à altra persona, & che conuiene hauer di quelte cose perma darne a quelli, che li mandano de'pre fenti, à a parenti, & amici, per non el ser discortese. Et con questo alcune nolte fra il giorno la conduce a far collatione; & inuita l'altre a far il medefimo, acciò non fi gualtino le co fe, che tiene coleruate. Ma come potrà la proprietaria haufdo tanti uitij seruar i tre noti essentiali della santa religione? Certo è, che il uoto della santa Pouerta, no solamete no è da lei osservato, ma dall'in tutto shadito, & ha p nemico capitale setirlo nomina re, poi uàincotro alle sue sfrenate uo glie. Del noto anco della sata ubidié za no se ne ta coro, poi che fa coto di Dio, de'Sati, & d'supioriteo gradice al

le Regol Santa chi fermoni, dij d'infi cosi cami 20 uoto ( non haud lahumilt tre virtú con fatti, fimi pecca gl'accade che non mente, q 22, & 91 possedon Christo, vertà. 1 forella in vi ho in za di que proprieta altro da to che h uerta, & la che ha mune, trate un' & acció

Ho fanto

dir tutto

do il tema e, & chiar libilogno uera maliuola cane questo ropietà: abbandodo difar cconcie egandoli dere ellena, & che se perma no de'pre er non el efto alcuonduce 2 e a far il inoleco ome paanti uitif ella fanta oto della iő, è da lei zádico, & nomina enate uo 2 ubidić a coto di cradice al

le

soprala proprietà. 439 le Regole, confegli, & ordini della Santa chiefa, non si cura di prediche, ·fermoni, libri spirituali, ne di essemdij d'infiniti Santi; & finalmente chi cosi camina ha da perder anco il terzo uoto della santa Castità, perche non hauedo seco la mortificatione la humiltà, ne l'ubbidienza, con l'altre virtú, facilmente inciamperà o con fatti, ò con pensieri in horrendisfimi peccati : ma se ben quetto non gl'accadesse, non si può denegare, che non ha perso quella purità di mente, quella candidezza di conscien za, & quella monditia di cuore, che possedono le sante Virgini spose di Christo, & amatrici della santa Pouertà. Hor che mi responderete. forella in Christo diletta, poi che vi ho in parte scoperto la brutezza di quelto mortifero vitio della proprietà? Credo che non vi resta, altro da dire, non rinouare lo stato che hauete fatto de la santapouertà, & spropriandoui d'ogni cosa che hauete, con porla in commune, farete risolutione di entrare un'altra uolta in Religione: & acciò ui confermate in questo santo proposito, seguitero di dir tutto quello, che mi occorre di questa maledetta proprietà Sape-

Saperete sorella contecrataa Christo che la proprietaria è affomigliata alla moglie di Loth, la quale fuggendo dalle fiamme di Sodoma, menata dall'Augelo uerfo il monte, doue s'haucua la faluare, perche si riuoltò in dictro per risguardare la Città lascia ra, fu subito connertita in una pietra. cofi aujone a quelle, che fuggendo dal le hamme del mondo per saluarsi nel monte della Religione, perche si rinoltano in dietro, amando le cose che hanno abbandonato, dinentano pietre dure nel seruitio diuino, fredde nella charità, & grauose, cadendo di peccato, in peccato, benche non arriuano nel profondo dell'inferno. E' assomigliata anco la proprietaria a coloro che accoglieuano la manna, & nascosero per il giorno seguente, ma per non hauer fatro secondo il commandamento di Dio, la ritrouorno piena di uermi. Così raccoglie la proprietaria delle cose del deserto di questo mondo, quali(se ben li paiono gustose come la manna,) nientedimeno li diuenteranno tanti uermi per roderli. & stimolargli la conscienza nella eterna dannatione . E' assomigliata ancho al Ro Saul, ilquale per uoler far sacrificio a Dio, pigliò delle spoglie

del nem mandam gno, das lo torme Zò con le glia la pr nemico d di poter i che fa con mella, gli malua,& li sono ta tano, & fi li nell'inf fue propr E'anco a a quelli do flati quando gl lire, il ftimenti ( per quell giudicorn dio gli hat do loro na metate. C la propri cole vietar dere prim

quelto m.

incorrere !!

a Christo gliata alla fuggendo nata dalque s'hainoltòin ittà lascia a pietra, endo dal uarfi nel che fi ricole che tano pie-, fredde dendo di non arrierno. E ietaria a anna, & ente, ma o il coma itrouors racco. e del deli(le ben manna,) no tanti largli la annatigo al Re ar facti-· spoglie del

soprala proprieta. del nemico contra al diuino comandamento, & però li fu tolto il regno, dato in preda al demonio che lo tormentana,& finalmente fi amazzò con le sue proprie mani. Cosi piglia la proprietaria delle spoglie del nemico del mondo, forse sotto scusa di poter meglio seruir a Dio, ma perche sa contro la ponertà, che ha promessa, gli è tolto il regno della animasua, & è dato in preda a uitij, qua li sono tanto demonij che la tormen tano, & finalmente condotta da quel li nell'inferno, conoscerà che con le fue proprie manis'ha dato la morte. E'anco assomigliara la proprietaria a quelli Miccabei, quali essendo stati ammazzati da nemici , quando gli nolsero li suoi sepel-lire, il ritrouorono fotto li uestimenti delle robbe de gl'Idoli, per quelto abbandonati, tutti gli giudicorno, che nostro Signor Iddio gli haueua lasciati morire, hauen do loro nascoite le cose, che gl'erano uietate. Cosi per giudicio di Dio, la proprietaria per hauer delle cose uierare, nascoste, uiene a perdere prima la vita Spirituale in questo mondo, & poi nell'altro incorrere nella morte eterna? Giu-

5°7

da traditore è ancho figura della prop-ietaria, il quale p questo vitio uene ja ra cecità, chev n lette Christo, per il che persa la dignità dell'Apo-Atolato, il suo corpo con la borsa, & da nari reflò apiccato in una forca, & la anima fu sommersa all'inferno. Così la proprietaria perderà la gran dignità di esser coronata fra le spose di ·Christo: il corpo che tanto ama, poi d'ester guasto da uermi, sarà (con le cole proprie che tiene) appiceata insieme con l'anima nella forca dell'inferno. Vltimamente èassomiglia. ta ad Anania & Saphira, quali per ha mer nascosto parte della robba, per non uolerla dare in commune con gli altri, che uiueuan uita apostolica, per diuina sentenza cascorno subito morti in terra, acciò habbino timore le proprietarie, che si uogliono di scostare dalla usta commune delli amatori della santa pouertà. Non credo, sorella carillima, che sariano necessarie più ragioni, a chi hauesse un poco di giudicio, per lasciar que-Ro pessimo vitio, & abbracciar la pouerta fanta, esfendo bastante quanto di sopra s'è detto, à rimouere un cuor di pietra, non che di persona religiosa : ma per il dc-

deliderie te, & pe lo Spiri dere : ne che anch ftro peco mata cie fa marga quale co quando ( adello la le di poc rata per quanto l dieme co ha posto cose di m fa con tut me propr gratiata,p re gliha Scala per Religion dere giun delluogo Monasters ne. E' chi: ria ladra, Suo quel c

Dio non

& petelle

ella proitio vėne Christo, ell'Aporla,& da rca, & la o . Cosi an dignispose di ma, poi (conle ccata inrca dell'omigli2. ali per ha bba, per une con oftolica, o subito no timogliono di ine delli rà. Non e fariano hi hauefle feiar quebbracciar o baltan-

0 , à 11-

non che

n per il

dc-

sopra la proprietà. 439. desiderio che sento della uostra satute, & per confermarui in quello che lo Spirito fanto ut ha dato ad intendere : non lascierò di dirui quello, che anchora sento sopra queito uostro peccato. E'la proprietaria chiamata cieca, perche non uede la pretio fa margarita della pouertà fanta, la quale comprò, lasciando ogni cosa quando entrò in religione, & però adello la dispreggia, & cambia per co se di pochishimo momento. E' giudixata per ignorante, perche ha dato squanto haueua per amor di Dio insieme con fe ftesta, & adesto perche ha posto amore a quartro stracci, & a cole di mente, sta per perdere se llesfa con tutto quello che possiede come proprio. E'ancho tenuta per difgiatiata, perche la gratia che'l Signore gli ha fatto in hauergli dato una scala per falire al Cielo, che è la santa Religione, lei se ne serue per discendere giu nell'inferno; di maniera, che del luogo di saluatione, che e il santo Monaîterio, ne sa luogo di dannatio ne. E' chiamata la milera proprietaria ladra, perche piglia, e tien per suo quel che per giultitia innanzi di Dio non è suo, ma del commune : & perche col suo male essempio toglie

440 Lettera

toglie la fama a quelle che son buone. & al Monatterio, il quale per lei acquista un nome tanto horrendo di proprietario. E'stimata da tutti quelta disgratia proprietaria ingannatrice delle persone, perche gli dice voler pregar per loro, acciò riceua alcuna cosa da quelle, & poi non lo sa fare, perche non ha charità, ne facendolo li serue; perche Dio non l'ascolta. Oltre di questo è bugiarda, perche sempre nasconde quello che ha, & non confessa mai le cose che tiene,& se li son ritrouate, dice che non son le sue. E'anco hipocrita, perche sotto l'habito di religiofa ha il cuor di feco lare, & volentieri se potesse hauer de nari, robbe, & commodità, le accertaria. Niuno fi ritroua che non tiene la proprietaria per stolta, perche tutte entrano ne'Monasterij per viuer bene, ma ci entra per niuer male, & il segno di questo è che quanto piu s'inuecchia tanto piu ua per questa mala via, accostandosi ogn'ora più alla sua pditione. Di più è idolatra, perche l'affettione che tie ne alle sue cose è tanto grande, che ad un certo modo col cuore le viene ad adorare, tenendole come cofe sate che

cheniu lata, & chiama che alla tà il uc veltita nasterio tirli dal to più a to della religion ria facri cro, &d: & appl diate an proprie **lantillin** za dal 1 la potrà della sapi do non e conpare della bo fi confid uidenza: come l'ai taria è maledere

promiffic

re la citt

s sono p

lon buole per lei horrenmata da prietaria perper locola da la fare, cendolo ascolta. , perche ie ha, & tiene,& non fon the lotto or di feco janer de le accetnon tie-, perche ij per vier male, e quano piu ua oftandofi e. Di più e che rie nde, che e le viene colesate che

soprala proprietà. 44t che niuna le tocchi. Questa sconsolata, & mal'aueduta proprietaria è chiamata anco da tutti apoitata, perche alla persona religiosa piu importà il noto della pouertà, che andar veltita di tal'habito, ò star in tal Monasterio: ma se lasciar l'habito, ò par tirsi dal monasterio è appostasia, & qto più apostasia serà non seruar il no to della pouertà, cosa essentiale della religione. Commette la proprietaria facrilegio, togliendo dal luogo fa cro, &dalle persone sacre molte cose, & applicandole a se stessa: Intendiare anco sorella mia diletta, che la proprietaria è dispreggiatrice della fantissima Trinità, della omnipotenza dal Padre, pensando che non la potrà prouedere ne'suoi bisogni, della sapienza del figlinolo, stimando non esser bene la pouerra, che lui con parole, & con fatti c'imparò; & della bontà dello Spirito santo, non si confidando rassignarsi nella prouidenza diuma. Ascoltate ancora, come l'aillitta, e dolente proprietaria è malederra, perche furno maledetti quelli, che in terra di promissione ritornassero ad edificare la città di Hierico ruinata: Cosi sono maledetri coloro, che nella

la tanta Religione ricornano in trattare li maneggi del mondo per loro abbandonaro. Et finalmente è tanto mal'adduta, la più che misera pro prietaria, che è va demonio incarnato, perche dice il Signore a gl'Apo-Roli, di Giuda, & di tutti li pre prieta rij: Non ho io eletto dodici, & vno di noi è il demonio; Ha eletto il Signo re molte sue serue, ma vna proprietaria è Satanasso. Ragione hauerestiuo adunque, Soreila mia ricomprata col sangue di Christo, da dolcrui sommamente, & con lagrime di vera contritione incominciare a far penitenza dell'errore grande, nel qual fete incorsa. Non ui pensate però, che sia finito di dire quello, che si potreb be dire di quello scelerato uimo della proprietà, perche prima si finirà l'inchiostro, e la carta, che dichiarare li suoi rami. Regna questo nitio non solamente nell'opere esteriori, in pos seder cose come proprie, ma anco nel le interiori dell'anima, cioè nel giudicio, & nella nolontà: ma se ni pare cosa horrenda ester proprietaria con l'operacheriore, sappiate, che è sopra modo molto piu horrenda cofa isfer proprietaria nell'interiore; perche questa citeriore è un ramo, che procede

cede da giudici pria . fpiritua .... riano u & fe lat no più Prio cap pontano tionice Iona ( le con qua far capa malapr superic: Za,meti damenti le gioua role dole roleafpr le fotton nè a uin teffe ula Holte per & accoler gliedert lattone, 8 Altrentol

uolitàch

noilglad

I.orallade.

in tratper loro e è tancra pro mcarnael'Apooprieta evno di 1 Signo prictameresticompradolerui e di vera ar peniqualfecrò, che potreb un delfi finira chiarare itio non ri, in pos anco nel nel giuni pare tariacon e è sopra cosa isser ; perche che pro-

cede

soprala proprietà. cede da quella mala radice, che e il giudicio proprio, & la nolontà propria. Molte persone religiose, è spirituali si ritronano, che non teneriano una minima cosa come propria, & se la tenessero, non l'apprezzeria. no più che tanto, ma sono di cosi pro prio capo, parere, & giudicio, & s'impontano tanto nelle fue determinationi, e disegni, che no si ritroua per-Sona (se ben sauia, & santa fusse) che con qual si uoglia ragione la possino far capace del contrario. Non itima la proprietaria, di questa maniera superiori, non sa conto dell'ubidienza, mette da canto, quanti commandamenti, e consegli li son dati: non le gioua pregarla con humiltà, e parole dolci: ne li uale parlarli con parole aspre c seuere, petche non si uuo le fottomettere a qualità di persona, nè a uirtù, ne a destrezza che se li po tesse usare per farla capace. Molte uolte per uergognafi la cosa madata & accosente in la boccata quelto che gli è detto, & fa sopra cuore, co simulatione, & hipocrisia quella tal cosa. Altre, nolte se be si sforza a uincer la uolotà cheli repugna, resta ni ecedime no il giudicio sepre in piedi seza mai sbassare.La pprietaria is scusa dimille maniere

maniere, dimottra sempre la sua giustiria sforzandosi con mani, e con pie di dar ad intendere, che quello che lei fa èben fatto, e che non si può riprendere. Lunga cosa saria, sorella sposa, tutte le sceleratezze, & peccati che la proprietaria commette, essendo quasi infiniti, & più sarebbe a dichiarar l'affanno l'amaritudine, disturbo, & dolore che sente quando le cose non caminano secondo il suo gusto. L'orationi, digiuni, uigilie, elemosine, discipline, cilitij, & qual si uoglia penitenza che sa la proprie taria (facendoli di propria uolontà, & di suo capo, lasciando da parte le sue regole, l'ordine, & commandamenti de'Superiori, o confessori,) tutte li sono di pochissimo merito appresso Dio, (& quel che è peg gio ) stà tanto persuasa dall'amor proprio la misera proprietaria, & le par tanto bene quel chelei fa, che uiene a disprezzare, & condennare li fanti consegli, auertimenti, & ammonitioni che le persone spirituali, & esperimentate li donano, & così acciecata non conosce l'intrinsecalu perbia, qual ha radicata nel suo parere, e giudicio, ne meno gl'innumerabili inganni, & illusioni del

me di pi no non uolonti ti: fe n nonuif Sca forel re quella lunga, p chehaue zia:nella hauere i dio. Vo chiararu del prop hauer pr tre cofe, ti pezzi di fa: dispia diffe al po donerò,8 pagnia, li ranno, & morteaco cato, & ap **scondendo** tornerò a f finalmente fu condott una nalle,

icrui, tobb

del dem

bitation

sopra la proprietà

del demonio, ilquale fa la sua .iabitatione & stanza solamente nell'ani me di propria nolontà, & nell'infer no non tormenta se non la propria uolontà, perche come dicono li San ti: se non fuis: la propria uolontà, non ui faria inferno. Non ui incresca forella mia cara leggere, & rilegge re quelta mia lettera, se ben ui par lunga, perche grande è la infermità che haucre, & piu grande è la m'seriainella quale ni ritronate, & però hauete divisogno di assat gran rimedio. Voglio però far fine, con dichiararus un'effempio della Scrittura del proprierario Acan, ilqual per hauer preso contro uslontà di Dio, tre cose, cioè una uerga di oro, certi pezzidi argento, & una veste rossa: dispiacque tanto a DIO, che diffe al popolo di Israel, io ui aboandonerò, & non sarò più in unstra com pagnia. li nostri nem ci ui perleguite: ranno, & amazzaranno, ma se darere morte a colui, che ha fatto quelto pec cato, & appropriandon per le, & nascondendo le cose uicrate, all'hora ri tornerò a fauorirui come prima, fu finalmente ritrouato il miser Acan, & fu condotto da tutto il populo in una ualle, doue con li suoi figliuoli, jerui, robbe, & animali che hauea

fu

na glucon pie lo che può riforella peccate, efrebbe a ine, diuando

o il fuo igilie, & qual proprie olontà, parte le manda-

Mori.)
no me.
neèpeg
ill'amor
ia, & li
fa, che

dennare, & amrituali, & cosi insecasu nel suo

no gl'inillusioni del fu lapidato, & miseramente mori. Cosi auiene alla proprietaria, perche lei rubba, & si appropria tre cose, cioè oro, che fignificaua il proprio giudicio, cheè la cosa piu alta, & pretiofa che ha l'huomo: argento che vuol dir propria uolontà, & ueste rossa, per la quale s'intende le cose proprie che tiene: & si come Dio fradirò contro tutto il popolo lo uoleua abbandonare, & gli nemici l'ammazzorno? Cosi guai a quel Mo nasterio, doue si ritroua una proprietaria, perche Dio l'abbandona, èadirato contro a tutti, & li nemici demonij hanno gran possanza sopra tutti, & facilmente uince perseguita, & dona mortespirituale a tutti. Et si come il popolo per fua salute, & honore di Dio lapidorno il proprietario Acam, & abbruggiorno tutte le sue cose : cost deuono tutte le sorelle gelose dell'honor di Dio lapidare con dure riprensioni la proprietaria, & abbruggiar tutto quanto tiene, dicendoli quelle istesse parole, che furno dette ad Acam. Perche ci hai turbati tutti, cosi D 10 hoggidi ti sturbi tutto con questa moste che ti conuiene per il tuo peccato. Dene adunque la proprietaria esser perseguitata da tutti.

tutti, p turri, de ti,perch ti;dene fa cofa c toltang tutto qu reftaaltr rella, fen gratiadi mutation tione che uostra ri di hauer diaillum uitio,nel Nonlasci differire le altro temp dir all'infp rito fanto rà festa di Santi fira amo di con za hauerò fentendo, corelle di C uoler uiuer gira. Turre nasterio dell desiderano i

mori. a, pertre coil propiu alno : arolontà, ntende Geome popolo nemici uel Mo na proindona. i nemianza fouince s oirituaolo per apidor-. & abse : cost se dell'dure ri-

abhruglicendoli no dette bati tutrbi tutto conuiene adunque uitata da tutti,

soprala proprietà. tutti, perche fa, che Dio perfeguita rutti, deue effer abbondonata da tutti, perche lei fa che Dio abba dona tut ti:deue effere thurbata da tutti, perche fa cosa di turbar tutti: & li deue esser tolta ogni cosa da tutti, perche les ha tutto quello che ha da tutti. Non mi resta altro, carillima, & am îtisti na so rella, se non pregarui, che mi facciare gratia di farmi saper la un bra santa mutatione, emendatione, & rinouatione che facete, acciò possi da parte uostra ringratiare la diuina Miestà. di hauerui per sua infinita misericor dia illuminata a facui lasciare questo uitio, nel quale tant'anni uill'ata fere. Non lascierò però di auuertirui a no differire la uoltra conversione per un' altro tempo, ma siate sollecita ad ubi dir all'inspiratione che ui darà lo spirito santo, perche cosi facendo, si farà festa di uoi in Cielo, gl'Angeli, & i Santi si rallegraranno, & io (che ui amo di core) in questa mia necchiezza hauerò singolarissi no contento. sentendo, che sete ritornataalle pecorelle di Christo, da quali per non uoler uiuer in comune uj eriuo fuggita. Tutte le Sorelle di que to Mo. nasterio delle Pouere ui salutano, e desiderano uederui infocata del di-

Win'

449 Lettera
un'amore: i' qualil Signore ci dia
a tutte in questo mondo
per gratia, e nell'altro per gloria,
Amen.



T

D F

viore. Quello, c proffin Quello, t testa,



## TAVOLA

DE'CAPITOLI
DEL PRIMO
LIBRO

८६%३३



HE cosa douerei sareuerso Dio. Capitolo Primo . a carte

Quello , che douerei fare uerfo il mio Supe

riore. Cap.II.

Quello, che douerei fare verso il mio
prossimo. Cap.III.

Quello, che dobbo far uerso di me
stessa. Cap. IIII.

Quello

ouello, che douerei fare uerso la mia Religione, Regole, & santi propositi. Capitolo Quinto. a carte. 377



DE

DEI

catione
Dell'uffic
treifare
tione.
Dell'Oration

ne,& de la giorna, rie. Ca Che colan

fo la fanti to . a



# TAVOLA

DEL SECONDO
LIBRO



HE essercitij si potrebbono fare nel leuarsi la mattina. Cap. I. carte 58 Della diuotione, & inuo

catione de i Santi. Cap. II. 59
Dell'ufficio diumo, & quel che potrei fare per dirlo bene, e con diuo
tione. Cap. III.
Dell'Oratione mensile. C. III.

Dell'Oratione mentale. C.IIII. 80 Che cosa potrei fare dopo l'oratione, & de gli essertii mentali fra il giorno, con l'orationi la culatorie. Cap. V.

Che cosa si petrebbe fare per udir di

TAVOLA. notamente la Meffat Cap. VI. 114 De glieffercitii, che hauerei possuto fare nella fanta Communione. Cap.VII. Aucrimerti fopia il lauorare di mane,& altri effercitif corporalt. Cap. " V.1 I. 132 Delia lettiene de'Libri spirituali. Cap. IX. Auctrimento che ho haunto, quando le no flara ripresa orcendo la col pa publicamente per li miei dfictti Cap. CX. 47 Come mi sarei portito gouernare nel l'hora del pranzo. Cap. De gu effercitii quali sono stata auera tita far dopò pranzo. Cap. XII. 151 Della cena, & quello, che ho possuto far dopò quella. Cap. XIII. Det modo come ho fatto l'essame del XIIII. Cap. la conscienza. 156 Della cenfessione. Cap. XV. 162 Del dormire, & gli effercitii, che potria fare in quell'hora. Cap. X V I. 165. De gu effercitii, che si hanno da sare per acquittare il umor di Dio. a car-

a carte De gli est per acc

do & d
De glieff
per acc
dispre-

Deglieff

per acq

until de

335

De glieff

per ess tù dell De gliess Per ess uirth d

De gli esse Per esser uirtù de Lettera di

foprala mune.

Il fine d

TAVOLA.

a carte.

De gli esfercitij che si hanno da fare per acquistare il disprezzo del mon do & di tutte le creature.

193

De gli esfercitij che si hanno da fare pev acquistare, & addimandare il disprezzo di se stesso.

De gli esfercitij che si hanno da fare per acquistare, & addimandare la uirtù del silentio, tacere, e ritirarsi 335

De gli esfercitij che si hanno da fare per esfercitarsi, e dimandar la uirtù della patienza.

355

De gli esfercitij, che si hanno da fare per esfercitarsi, e dimandar la uirtù della patienza.

· VI.

posuto

123

132

137 quan-

do lacol ei dfictii

139

nare nel

eta avera

p. XII.

peffuto XIII.

Mame del

i, che poap. XVI. nno da sar di Dio.

a car-

di ma-

nc.

all.

uali.

De gli essercitij, che si hanno da far per essercitarsi, & addimandare la uirth dell'Humiltà. 379 De gli essercitij che si hanno da fare

per esfercitars, & addimandare la uirtù della charità.

Lettera di una Reuerenda monaca, fopra la proprietà, & uiuere in comune.

Il fine della Tauola de' Capitoli.

Q TAVO



# TAVOLA

DELLE COSE

piu notabili.



CCVSS ASI dell'ingrati tudine. a car 3. Affabile deueesser contut ti. 27 Affetti che deue hauer

| THE W.                             | 27        |
|------------------------------------|-----------|
| Affetti che deue                   | · bauer   |
| uerso Iddio.                       | 9         |
| Affetti d amore uerso Diosone ti   | re. 18    |
| Affetti di Zelo uerso Dio sono ire | , 11      |
| Affetto s'ha da risuegliare, & se  | ntirenel  |
| la Communione.                     | . 78      |
| Affetto di Lodar Iddie.            | 119       |
| Affecto d'oblations.               | 20        |
| Affetto di ringratiar il Signore.  | 20        |
| Affesto di contente Za nerso Di    | sit delle |
| cose sue                           | 21        |
| Aintatosi per quante nie.          | 10        |
| Autar il prossimo in quello che    | li pilò.  |
| 12                                 | J. P      |
| 2.8                                |           |

Alle-

All granges
profimo
Alegranges
converte
Amicitia t
niuno.
Amicitia,
fi der fu,
Amor propr

Amor propr Amor di Di ditatione Amor del S Angelo cust carte. Aftinenza

Attentione a
fa.
Attentione

Auertimente Auertimente Auertimente Auertimente

Auertiments fione. Austerna, asp

io. fuggirfi,

TA VOLA

64375 64375

SE

dell'ingrati a car 3. Jer con tut 27 ue hauer

otre. 18
tre. 11
fintirenel
fintirenel
20
20
re. 20

che si p<sup>nò</sup>:

Alle

| All grans delbene, or dolersi del mal del |
|-------------------------------------------|
| prosimo. N 27                             |
| Allegrezza che si de far nel giorno della |
| conuersion sua.                           |
| Amicitia stretta non si deue, hauer con   |
| niuno.                                    |
| Amicitia, & familiarità de i confessori   |
| si des suggire. 164                       |
| Amor proprio come si conosce. 19          |
| Amor proprio come si discaccia. 31        |
| Amor di Dio niene per l'oratione, & me    |
| . ditatione. Company the constant 83      |
| Amor del Signore nella Comunione. 78      |
| Angelo custode ci aiuta nell orazione, a  |
| carte M. South per 100                    |
| Astinenta necessaria a persone spiritua-  |
| Western to they prove strates J43         |
| Attender al corpo è grave dell'anima.     |
| 96                                        |
| Attentione a quello, che si fanella Mes   |
| fa                                        |
| Attentione dinota in dir l'ufficio. 77    |
| Auertimenti intorno al corpo. 31          |
| Auertimenti interno all'anima. 34         |
| Auertimenti nel mangiare. 143             |
| Auertimenti ne gli essami di conscien-    |
| Za                                        |
| Auer timent innan 71,0 deppo la confes-   |
| 100                                       |
| Austerità, asprezza, do malinconia dee    |
| fuggirfi.                                 |
|                                           |

2 2 \_ Ben .

### TAVOLA.

B

D Eatitudine piu si desidera nelle fati

| D che, 30 4667 10 1 10 2 1 85                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                                                                                         |
| Assiria ha due forelle. 43 Cibo si deue dare all'unima men-                                               |
| Communicarsi almeno ogni otto giorni.                                                                     |
| Communicarsi bene se ha da dimandare da Dio, & quanto importa. 84                                         |
| Communicarfi spiritualmente, 114<br>Compuntione necessaria per l'oratione &<br>che cosa la muouono.       |
| Conditioni delle persone, le quali unglio-<br>no far bene l'oratione. 86<br>Confessarsi con delore. 124   |
| Confessarsi ogni anno generalmente. 49<br>Confessione come si ha da fare. 76                              |
| Confessore de persone spirituali qual do-<br>uesse essere. 162<br>Considera che sei venuto alla religione |

Considerationi mentre s'ode la messa car

39

315 Cofa acquist Considerationi nel leuarsi la mattina. 34 Considerar quello, che s'ha a far o dire.

Con-

Cuore quant

allo spirit

CATA.

Considerati

38 Considerati rio di fa Considerati esferciti) Consideration Considerati Confiderat Considerat 164 Considerat

Consideratio Jioni. Confolation laspiriti Confolation amor di Contemplat Connersar e Corpo deue e

dar l'uffi Considerati

| 8           |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | TAVO EA                                                |
|             | Considerationi innanzi che s'incominci a               |
|             | dar L'ufficio. 12 1 Mandella College visit 74          |
|             | Consideratione per servar ben le regole.               |
| nelle fati  | <b>3</b> 8                                             |
| 85          | Considerationi per bauer fame, e deside-               |
|             | rio di far oratione.                                   |
| 1           | Considerationi, che muouono per fargis                 |
|             | essercity spirituali.                                  |
| 43          | Considerationi doppo la Communione.                    |
| ma men-     | . 79                                                   |
| 143         | Considerationi innanzi la Communione.                  |
| to giorni.  | 77                                                     |
| a Java      | Considerationi mentre si communica.                    |
| limandare   | 126                                                    |
| 84          | Considerationi, mentre si mangia.                      |
| 114         | 164                                                    |
| ratione G   | Consider ationi nell'operare per ubidien:              |
| ali noglio- | Za. To a distribution bear le minum.                   |
| 86          | Considerationi per pigliar bene le ripren-<br>sioni.   |
| 124         | Consolatione corporale fuggir per trougr               |
| mente. 49   | Consolatione corporale fuggir per trouar laspirituale. |
| 70,         | Consolatione propria s'ha da lasciar per               |
| li qual do- | amor di Dio. W. Solla : 1014 30                        |
| 162         | Contemplatione mai si perde. 83                        |
| religione   | Connersar come si deue col prossimo. 16                |
| - 8         | Corpo deue esser auezzato a esser soggetto             |
| a messa car | Allo (pirito.                                          |
| 11)         | Cosa acquistata con trauaglio si tien più              |
| mattina. 34 | cara.                                                  |
| far o dire. | Cuore quanto sia necessario ben occupar-               |
| Cen-        | 10.                                                    |
| Com         | 2 3 Си-                                                |
|             |                                                        |

## TAVOLA.

| Curiosità<br>Custodir | i si deue fuggire.<br>i sontimenti è mol | to necessario |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
| 32                    |                                          |               |

D

| Emenio non guadagna conhu                | mili  |
|------------------------------------------|-------|
| 10179                                    |       |
| Demonio uince a poco a poco le perf      | one.  |
| 113                                      |       |
| Diffetti desiderar di conoscere.         | 29    |
| Differti nostri dispiacciono a Dio.      | 98    |
| Difficoltà ne principy della nia spiri   | tua-  |
| le si ba da uincere.                     | 79    |
| Dimanda sette cose con instanta de       | l Si- |
| gnore. A searchair at one to             |       |
|                                          | 34    |
| Diferettione nel mangiare                |       |
| Discretti ne quanto sia necessaria       | 150   |
| · sacquisti.                             |       |
| Districtions agents he huma              | 2.3   |
| Dispreggiarsi quanto sia buon.           |       |
| Divisione dell opera,                    |       |
| Diuetione particolarde Santi come si     |       |
| bauere. 31 1.56 d immer de 21. dent      |       |
| Dolersi di non osseruar le sue regole.   |       |
| Dolersi per non pigliar le mezi per la g | mun   |
| dia del cuore.                           | 87 I  |
| Dominio che si de acquiltar lobra le     | 1110  |
| inclinationi.                            | :35   |
| Dormir parlando, & parlar dorme          | ndo   |
| col Sig.                                 |       |
| Duol                                     | G.    |

Dunlfi, ch ne. Duotfi dell

9)

F Ffett Su Elemofina 97 Elemofina | Errori si fa Essame di

Essame di 141 Estame è b Effirmary mono. Efficiency di

duissi in timor di
Effercuij ...
di, diniji
il dif re
creatio;
Effercuij, ii
di lugi;
if radii...

· Gaddim So.

Essercini di dunsi i O and

#### TAL VOOLE A.

Duolsi, che non camina alla persettiones del itter d'admination del prossimo. Duolsi della impersettione del prossimo.

E

E ffetti della ruerenza, che si deue a Elemosina spirituale, done si dimanda.

Elemofina spirituale qual sia. 60
Errori si fanno to non si conoscono. 86
Essame di conscienza doppo cena. 156
Essame di conscienza innanzi pranzo.
141

Essame è bennotar ogni sera. 165. Essaminarsi la conscienzanon uol il Demonio. Mi loca ni la monio 96.

Esserciti, di quindici punti del Lunedi, diuisi in tre Rosary, per acquistar il timor di Dio.

Essercity, di quindeci punti de! Martedì, diuisi in tre Rosary, per acquistare il dispresso del Mondo, & di tutte la creature.

Essercity, liquindici punti del Mercori di d sussi in tre Reservi per acquistare Gaddimandare il disprezzo di sestes o.

Essercitis di quindeci punti del Giouedi divisi in tre Rosaris per acquistare, Gaddimandare la virtù del Silen.

2 4 tio

on humili

necessario.

persone.

io. 98 spiritua

79 ( del Si =

à 34 147

Jaria 6 23

ome fi 1 no

gole. 36 urla guar

dormendo

Duolfe Duolfe

## TAVOLA

| tio,tacere, e ritirarsi. 35                                       |
|-------------------------------------------------------------------|
| Esserciti, di quindici punti del Vener-                           |
| di, divisi in tre Rosary, per essercitar                          |
| si,e dimandar la virtu della patienza.                            |
| 355                                                               |
| Essercitij, di quindeci punti del Sabbato                         |
| diuisi in tre Rosary, per essercitars,                            |
| & addimandare la virtù dell'humil-                                |
| * *à                                                              |
| Essercity, di quindeci punti della Dome-                          |
| nica, diuisi in tre Rosarij, per esserci-                         |
| tarsi, & addimandare la uirtu della                               |
| Charità. 405<br>Effercity corporali, utili, & necessary.          |
| Issercity corporali, utili, G necessary.                          |
| 82                                                                |
| Esserciti nel giorno della communione.                            |
| 81                                                                |
| Essercitij nel leuarsi la mattina. 58                             |
| Essercity per acquistar le uirtu. 110                             |
| Essercity sopra il Rosario, & la Passione                         |
| di Christo. 109                                                   |
| Essercitij spirituali doppò mangiare.                             |
| 149                                                               |
| Essercitis spirituali fra il giorno quando                        |
| fi hanno da cominciare. 105                                       |
| Essercity spirituali innanzi mangiare.                            |
| 141. 1 10. 1 10. 21. 21. 3 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| Essercity spirituali nell'andar a dormire.                        |
| 167                                                               |
| Essercity spirituali si deueno interrompe                         |
| 760 1 1 100 William 1, 141, 133                                   |

Fame

Fanica er og Peruore spi

Feruore sp.
Festa de S.
Feste de S.
Fine delle
Forze spir
Frutti del
Frutto de
giorno.

Guadagno e nasterio.

H V milt

## TAVOLA,

35 el Veneressercitar

s Passione

109
ngiare
o quando
105
angiare
dormire.

nterrompe

FAME

133

patien(a.

! Sabbato
fercitarfs,
!! bumit379
a Domeresfercireù della
405
esfarÿ.
runione.

F

| F Ame spirituale, qual sia.  Fatica deuiamo per penitenza             | 83   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 92<br>Faticar troppo il corpo, debilita lo spin                       |      |
| 90                                                                    | 20   |
| Feruore spirituale carte.                                             | 70   |
| Festa de Santi deus consolarci.<br>Feste de Santi, come si celebrano. | 43   |
| Fine delle sue operationi.                                            | 14   |
| For Ze spirituali s'hanno a pigliare.                                 | 22   |
| Frutti della lettione de Santi Libri.                                 | -    |
| Frutto de gli essercitij spirituale fi                                | ail  |
|                                                                       | 1/12 |

G

| Torni o     | letern | ninat   | i per | bauer    | dino- |
|-------------|--------|---------|-------|----------|-------|
| U tion      |        |         |       |          |       |
| Cuadagno de | lla R  | eligion | re de | lla è de | 2 Mo- |
| nasterio.   | 2 00   | 1 65    | 5 5   | Ex. 1    | 46    |

H

HVmiltà uera, e fondamento dell'oratione. 89

Q 5 Impe-

## TAVOLA:

1

| make the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mpedimenti che turbano l'orat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ione |
| 1 s'han da fuggire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106  |
| I make a dismander of the Company of | 367  |
| Impedimenti come si conoscono infar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ora  |
| · tione: " - 221 and a page 2 is out that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |
| Industria del pouero spirituale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOT  |
| Indularin di Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10 |
| Industria di far oratione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96   |
| Infermità spirituali quali sono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97   |
| Ingiurie fatte da! prossimo si deueno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| portare. The E take and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Intentione, che si deue hauer per reci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tare |
| L'ufficio Mar Mila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79   |
| Inuitare i santi, quando ci communic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chia |
| ma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

E.

| T Auorando in compagnia, che        | ha da |
|-------------------------------------|-------|
| L fares var 12 man history          | ्रा ३ |
| Lauorare si deue per ubidienza.     | · 8 z |
| Lauoro finito, che s'ha da fare.    | 136   |
| Legger molto poco de farlo          | 138   |
| Lettione de Libri sante utile.      | . 85  |
| Leuandosi la mattina deuonsi consi  |       |
| re dinerfe cofe.                    | 8.3   |
| Leuarfi la mattina presto, quanto u | tile. |
| 34                                  |       |
| Leuarsi la mattina quanto è bene.   | 33    |
| Luogo commodo per far oratione.     | 57    |
| Men                                 |       |

Medicati 10; Memoria lufficio.

l ufficio.
Memoria:
fia utili
Memoria
79.
Merito m

Merito m Meffa con M. T. per M. Jerraine

Mif ria no do fi con Musera. Modera M

Tsuali fr Monacija i Aua Mondo

Mondezza e

## TAVOLA.

M

| _            |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | A Editatione sia di cose, che muoua                                                                       |
| ione         | M Editatione sia di cose, che muoua<br>no l'assetto 94                                                    |
| 9.6<br>r 074 | Medicatione si de preparare adua jera.                                                                    |
| 52           | Memoria della passione di Christo in dir                                                                  |
| 101          | Memoria della passione di Christo in dir                                                                  |
| 96           | l ufficio. 78  Memoria della uita del Signore, quanto fia utile. 66  Memoria de Santi, come fi puo hauer. |
| 97           | Memoria della uita del Signore, quanto                                                                    |
| 10p -        | siautile                                                                                                  |
| 26           | Memoria de Santi, come si puo hauer.                                                                      |
| tare         | / / / .                                                                                                   |
| 75           | Merito maggior, come s'acquilta. 33                                                                       |
| chia         | Messa come s'ha da udir bene. 114                                                                         |
| 126          | MeZZoper far bene! a oratione. 150                                                                        |
|              | Mijeria humana si conosce nella fatica.                                                                   |
|              | 3616                                                                                                      |
|              | Misria nostra s ha da considerar, quan-                                                                   |
| a da         | do se communichi amo. 85                                                                                  |
| 1:3          | Miscrie nostra si presentino al Signore, de                                                               |
| 82           | Modeltin nel mangiare.                                                                                    |
| 1;60         | Modestia e granta in tutto quello, che                                                                    |
| 138          | si ha da fare. Lang Comment 133                                                                           |
| 85           | Modo che s ha da tenere ne li esfercitij spi                                                              |
| era-         | rituali fra il giorno.                                                                                    |
| 33           | MondeZza del cuore, e soreila della ca.                                                                   |
| ile.         | Stira                                                                                                     |
|              | Mondezza di cuore quanto si s necessa-                                                                    |
| 33 -         | VIA. SWEEDS OF THE PROPERTY 120.                                                                          |
| 57           | Q 6 Mon.                                                                                                  |
|              |                                                                                                           |

l'orat

infai

eueno

rreci

muni

che hi

onfid

tout

ne. 1e. Medi

## TAVOLA

Mottiui, per darsi a li essercity spirituali. 70 Mottiuo per descriuer questo libro. 22

N

| Nobiltà del cuor nostro. | 29<br>88 |
|--------------------------|----------|
| Nudità spirituale.       | 97       |

10

| Coupatione discaccia le ten                           | tatio    |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 111.                                                  | 12/      |
| Odio del uitio dell'ingratitudine, in nasce.          | dond     |
| nasce. With the same                                  | . 20     |
| Odio uerso il mondo, & le cose sue.                   |          |
| Offerir a Dio padre il figliuolo de                   | opò la   |
| communione.                                           | 128      |
| Offerire li meriti di Christo, quan                   |          |
| meritorio.                                            | 101      |
| meritorio.<br>Offerire li peccati al Signore nella co | mm       |
| nione.                                                | 78       |
| Offerirsi al Signore.                                 | 49       |
| Oratione come si fara bene.                           | 92       |
| Oratione come si potrà ben continu                    |          |
| 57                                                    | 10 F D 6 |
| Oratione da farsi, deue esser molto                   | 1.61     |
|                                                       |          |
| Ountings and office the late of                       | 81       |
| Oratione è meZo efficace per la perfe                 |          |
| ne.                                                   | 81       |
| Oratione feruente di onde nasce.                      | 86       |

Oration 83 Oration

Oration Oration Oration

Osserum Saria. Osserum

Pace dopp Parlando Parlar co Parlare de Passini de Pass

Peniten 4

Ora-

## TAVOLA:

Spiritua -

29

97

tentatio-

134 e, d'onde 20

(we., 28 dopò la

128

107

78

49

inu are.

8F 8G

uanto sia

La commis

ito deside

by0. 22

Oratione ua dato à fanti tutte le gratie.

83
Oratione lasciando, quanto sia male.

155
Oratione non ci lascia tentare.
Oratione quanto sia necessaria.
Oratione si deue fare a tempo commodo.
91
Osseruanza delle regole quanto sia necessaria.
Osseruar le regole come.

26

#### P

.015 Ace, che si troua essendo indifferen-133 Pace doppo la confessione. 162 Parlando si può molto peccare. 158 Parlar con modestia come. 152 Parlare di che cosa si doueria. 15 B Passioni dell'anima, quali siano. 36 Patto fatto al corpo Petcati di omissione si deuono pensare. Penitenta data si riceue con allegretta senza scusars. Penitenza innanti la communione. 124 Peniten a per non seruare le regola. Pensar

A VOLA.

| Penfar si deue innanti, che si operi. 104  |
|--------------------------------------------|
| Penfieri che uengono dicendo l'ufficio co- |
| me si de cacciar. 45                       |
| Perseueranza è necessaria per far bene     |
| Coratione 90                               |
| Pouero spirituale, che cosa patisce. 60    |
| Pouero spirituale, che rimedio ha da cer-  |
| care. 61                                   |
| Pouerospirituale, quantosi ha da dole-     |
|                                            |
| Pouertà molto cara. 28                     |
| Prattica de gl'essercity spirituali fra il |
| giorno. 108                                |
| Prattica del pouero spirituale. 62         |
| Prattica nell'oratione. 93                 |
| Preparatione innanzi la oratione. 93       |
| Presenzadi Dio quanto è utile. 9           |
| Proponimenti doppò la communione. 130      |
| Proprietà da fuggirss. 31                  |
| Proprietary quanto offendono. 47           |
| Purità di cuore quanto sia necessària. 59  |
|                                            |

| Agionarò meditar , della uita de'-    |
|---------------------------------------|
| Santia William 1 1 69                 |
| Refettion: nel parlare dopò mangiare. |
| 93                                    |
| Regola da leger spesso. 27            |
| Regole come s'hanno a feruare. 27     |
| Ricordasi de Sant i nelle facende 60  |
|                                       |

肌

Ringrati ti disp Riprenii Ripref. o Rinerire Rofario

Santipe Santipe comm Santish. munich Segni dell Segni dell Segni dess (ito. Segni per c 21 Sensi spirit Seruar dess 14 Silentio con Singual D

Solit when Somming land Sperite fide

## TAVOLA.

eri.104
ficio co45
far bene90
e. 60
bada cer
61
la dole-

uita de'69
angiare.
27
27
le. 60
Rim.

| Ringratiare dopo l'oratione.            | 02  |
|-----------------------------------------|-----|
| Ringratiare il Signore per mezzo de si  |     |
| ti doppo la communione.                 | 40  |
| Riprensioni quanto siano ne cessarie. 1 | 40  |
| Ripreso deue ringratiare.               | 24  |
| Ritterire tutti come Superiori.         | 2 3 |
| Rosario per la guardia del cuore.       | 81  |

S

| C Anti nostri diuoti come ci aius     | tanoa  |
|---------------------------------------|--------|
| dir l'ufficio.                        | 1 75   |
| Santi pregiatiringratiano per uoi c   | dopòla |
| communione.                           | 129    |
| Santis han da inuitare quando ci      | com.   |
| munichiamo.                           | . 78   |
| Segni dell amor uerfo il prossimo.    | 28     |
| Segni del uero ubidiente.             | 15     |
| Segni d esser rissegnata al diumo ben | rebla- |
| £ 250                                 | 116 20 |
| Segni per conoscer se ama Dio, ò il m | onda.  |
| 41                                    |        |
| Sensi spirituali come s'occupano.     | 2-1    |
| Seruar deue tre cose uerso il Superi  | ore.   |
| 14                                    |        |
| Silentio con tutti.                   | 1.7    |
| Simi's at Demonio quali siano.        | 140    |
| sour une quanto è buona.              | 2. [   |
| sonno fi deue pigliare per medicina.  | 102    |
| Spirito si debilita con troppo fatica | cor-   |
| . pera                                |        |

## TAVOLA:

| porale.                          |       | TS  |
|----------------------------------|-------|-----|
| Superiore deue effer escusato da | lfudd | 120 |
| 23                               | ٠,    |     |
| Superiore deue effer rineriso.   | .,    | 1.5 |
| Superiore secondo chi è.         | 4.    | 22  |
| Superior si deue amare.          |       | 1.4 |

#### 20

| Empo commodo per fare oratione.                     |
|-----------------------------------------------------|
| 56                                                  |
| Tempo per legger libri spirituali. 138              |
| Tentatione nell andar a dormire. 102                |
| Timore di non effere abbandonata per                |
| Suoi difetti.                                       |
| Timor diuino far le cose del Signore per            |
| ulan7a                                              |
| Timor di non render il frutto debito al             |
| Signore. 39                                         |
| Timor dinon vsarsi delli mezzi che il Si            |
| gnore le ha date.                                   |
| Trattenimento quando non se può dor-                |
| mire.                                               |
| mire.<br>Trauagliar cosporale, utile, e necessario. |
|                                                     |
| 13.2                                                |

#### V

| V Bidiente deue                | essere al | Superiore |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| V 16<br>Whidian 7 a ci acquilt | a tiù me  | rito. 134 |
| Vbidien Za ci acquist          | 7         | Vbi-      |

V bi dienz V crgogna Vergogna V fficio da

Vfficio da
Vfficio da
Vfficio di
Vfficio du
Vfficio du
Vigilan(a
Virtù com
Vita de fa
uotion
Vitý che

Voto dell.
Voto di si
Voto prini
rio, che o
Vlar delle
Vo contin

Voti som

ZElo de Zelo:

llfin

| TAVOLA | m. |
|--------|----|
|--------|----|

| Vbidienza qual sia.                         | 7  |
|---------------------------------------------|----|
| - 1 11 V mm 1 119 2                         | 5  |
|                                             | 4  |
| Visio da dir con modestia, & riueren        | -  |
|                                             |    |
| 7.4.                                        |    |
| Vfficio da dirsi con dinotione. 4           | 7  |
| Vsficio diuino come si dene recitare. 7     | 3  |
| Vsficio diuino finito, che si debbe fare. 7 | 9  |
| Vigilan Za intorno le opere spirituali. 3   | 6  |
|                                             | 8  |
| Vita de santi si deue sapere per bauerli    | dá |
| aradiana :                                  | 9  |
| we                                          | 4  |
| 1                                           | _  |
|                                             | 8  |
|                                             | 4  |
| V.oto di castità.                           | 3  |
| Voto di sibidien (a. 4                      | 3  |
| Voto principale d'osseruarsi è piu necess   | a  |
| rio, che di portar ! habito. 4              |    |
| V sar delle cose necessarie come.           |    |
| V (a continue quanta fea                    |    |
| 3                                           | 4  |
| z                                           |    |

| 7    | Elo della nette Zza del enore.<br>Zelo uerso Dio. | 88 |
|------|---------------------------------------------------|----|
| Kind | Zelo uerfo Dio.                                   | XX |

13

Il fine della Tauola delle cose metabili.

uperiore,

pecessario.

può dor-

(Juddito.

15

ratione.

i. 138
re. 102
nata per
38
more per
36
debito al
39
che il Si

iso. 134 Vbi-



Augenius V. I. Dock.

& Vicarius generalis

Maceratensis facultatem, & licent'am concedimus imprimendi

hoc Opus infeascriptum PRATTI-CASPIRIT VALE, Cumsuis exercitijs, & additionibus, editum ex mas dato Renerendssimus Episcopi Como &, tanquam Opus Catholicæ E.der, Sacræque, & orthodoxæ Scripturæ valde consonum, prout etiam as opinus ex Renerend. Patribus Sacre Teologiæ professoribus de super adhibitis. In quorum adem &c. Dr. Masceratæ, die XXII. Ianuarij. M. D. LXXVIII.

ILFINE



CIVS De.A. facultain conum luis pr Copi atholiaxobor prout d.Patri-ribus de lem &ca marij. SET:







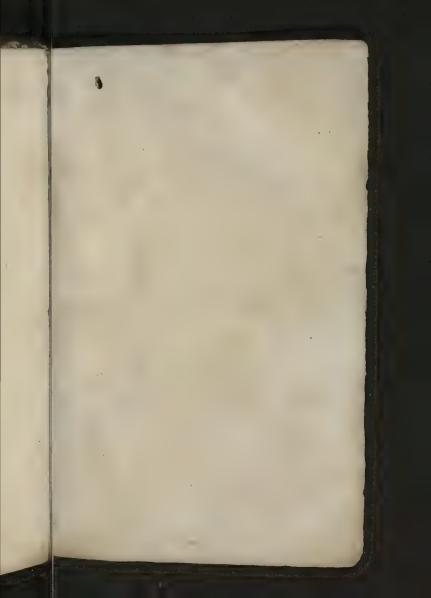











